

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.2.26

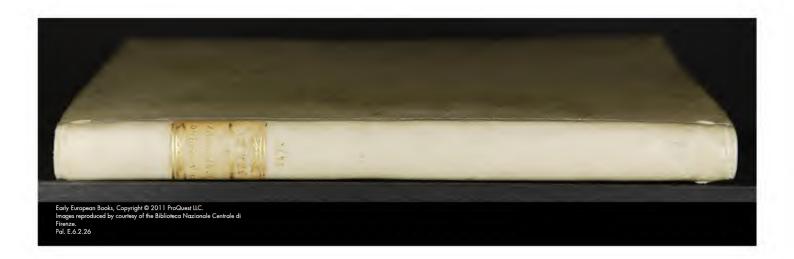



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.2.26

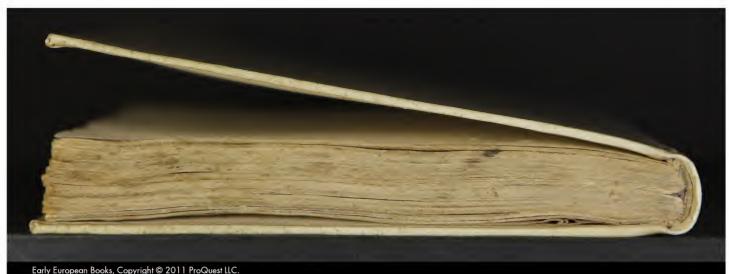

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.2.26





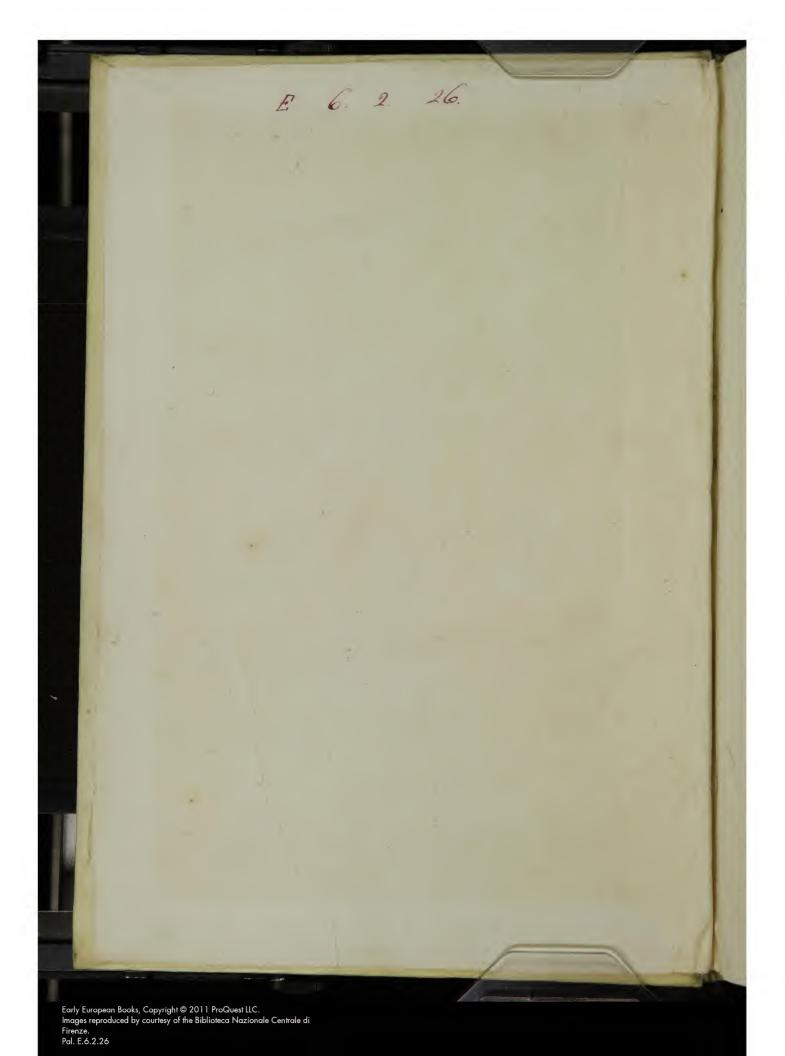

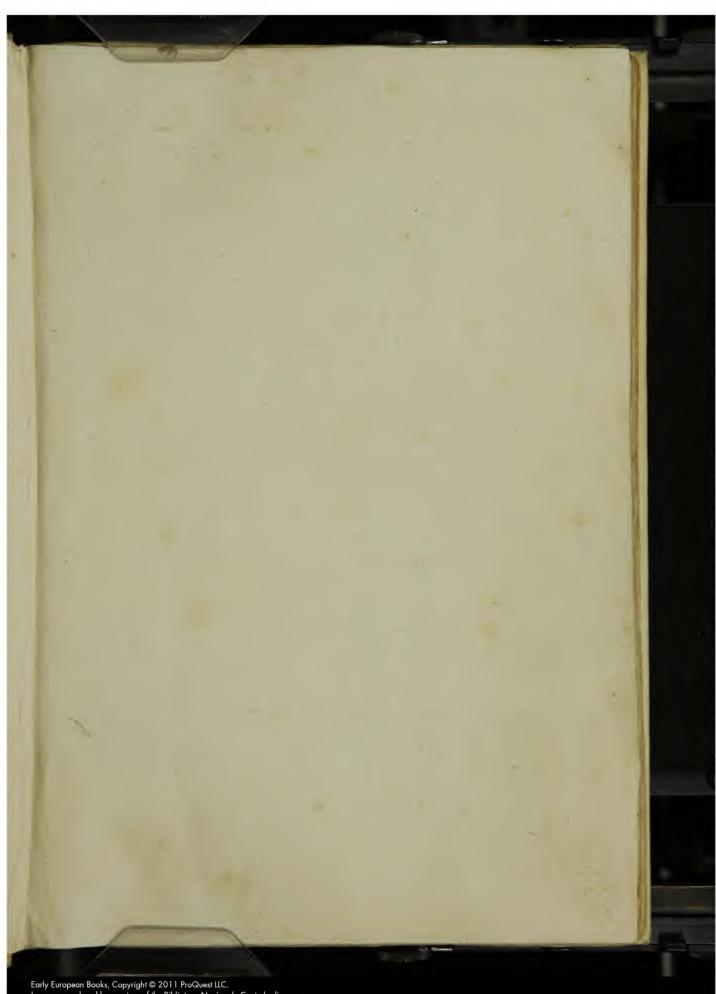

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.2.26

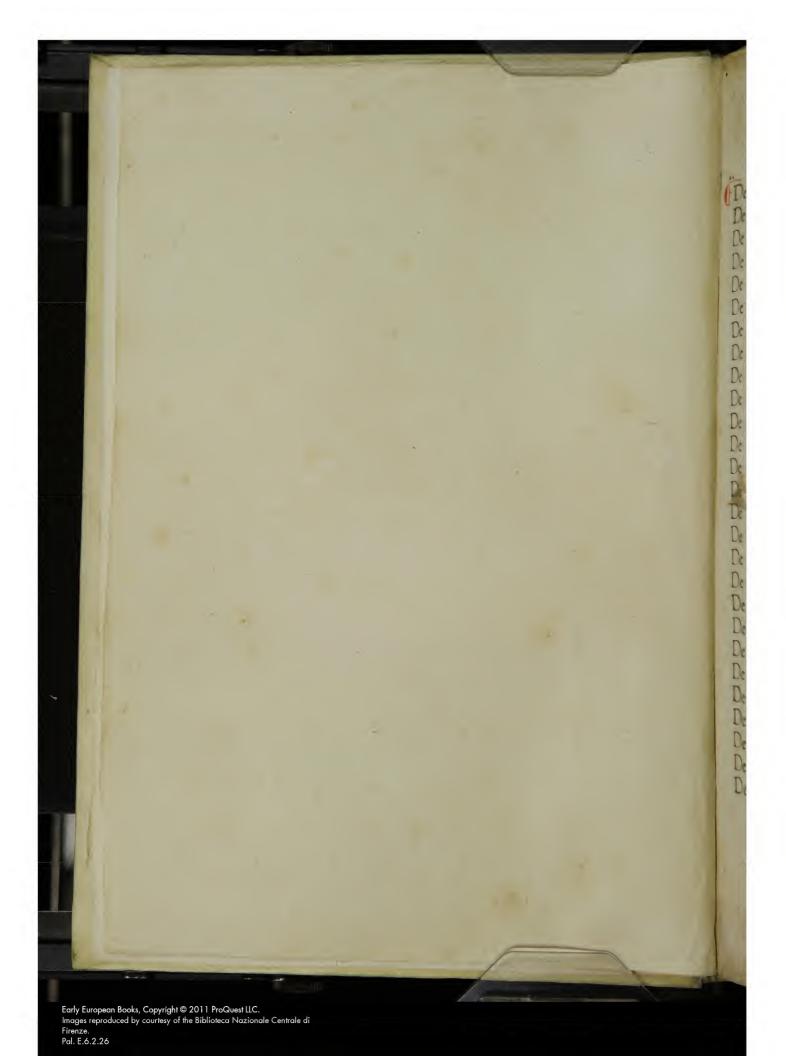

| - | T | A | B | V | L | A: |
|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 |   |   |   |   |   |    |

| • • | TABVLA                |                   | 1 .    |
|-----|-----------------------|-------------------|--------|
|     | Peccato originali     | a Carte:          | iii    |
| De  | Peccato mortali       | a:C:              | iii    |
|     | Peccato ueniali       | a:C:              | 1111   |
|     | Infidelitate          | a:C:              | ini    |
| De  | Paganismo             | a:C:              | iiii   |
| De  | Iudaismo              | a:C:              | iiii   |
| De  | Heresia               | a:C:              | iiii   |
| De  | Supstitione           | a:C:              | V      |
|     | Incantationibus       | a:C.              | vii    |
| De  | Observatione temporis | a.C.              | Vii    |
| De  | Suphia                | a.C.              | viiii  |
| De  | Ingratitudine         | a.C.              | xi     |
| De  | Presumptione          | a.C.              | xiii   |
| 24  | Curiositate           | a.C:              | xiii   |
|     | Iudicio temerario     | a:C.              | xv     |
|     | Ambitione             | a.C:              | xvii   |
| De  | Vanagloria            | a.C.              | xvii   |
| De  | Adulatione            | a <sub>+</sub> C: | xviiii |
|     | Ironia                | a.C.              | xx     |
|     | Presumptione          | a:C.              | xx     |
|     | Ipocrisia             | a.C:              | xx     |
|     | Pertinacia            | a.C.              | XXI.   |
|     | Discordia             | a:C:              | xxi    |
|     | Sisinate              | a.C.              | xxi    |
|     | Sedicione             | a:C:              | xxii   |
|     | Contentione           | a.C:              | xxii   |
| De  | Disubedientia         | a.C:              | xxiii  |
|     |                       |                   |        |



|             |                                 | -       | -        |                        |
|-------------|---------------------------------|---------|----------|------------------------|
| 94          |                                 |         |          | 200                    |
|             |                                 |         |          |                        |
| W           |                                 |         |          |                        |
|             | 77.24                           | -       |          | _                      |
|             | De Festis custodiendis          | .a:C:   | xxiii .  | _                      |
| 0.00        |                                 | ;a:C.   |          |                        |
| 2 2 7 1     | De decimis dandis               | ;a:C:   |          |                        |
| 175         | De confessione                  | ,a:C:   |          |                        |
| 100         | De comunione fienda             |         |          | ~                      |
|             | De missis audiendis             |         |          |                        |
|             | De opatione contra eclesian     |         |          |                        |
|             | De cossitutoibus excoicatoi     | i :a:C: | XXX      |                        |
|             | De usu ciborum                  | :a.C:   |          | NAME OF TAXABLE PARTY. |
|             |                                 | :a:C:   |          |                        |
| E.          | De odio                         |         |          | 15.                    |
| 1-0         | De susurratione                 |         |          |                        |
| 10-         | De exaltatione mali alterius    |         |          | _                      |
| 10.00       | De afflictione mali alterius    |         |          | _                      |
| 100         | De detractione                  | •a:C:   |          | _                      |
| 11 200      | De 1ra                          | .a:C.   |          |                        |
| 4           | De indignatione                 | :a.C    | xxxviiii |                        |
|             | De exclamatione                 | :a:C:   | xxxx     | _                      |
| 112-2       | De contumelia                   | :a.C:   | xxxx     | _                      |
|             | De blassemus                    | :a.C.   | xxxxi    |                        |
| 1020        | De rixa                         | +a:C:   | xxxxii   | _                      |
| 44.         | De accidia                      | •a•C•   | xLiii    |                        |
|             | De malicia                      | :a:C.   | ×Lini    |                        |
|             | De presumptione                 | :a:C.   | xLv      | _                      |
| 2           | De disperatione                 | .a.C.   | xLv      | 7                      |
| 100         | De muidia proximi               | :a:C.   |          | -                      |
|             | De impugnatione De obstinatione | :a.C.   |          |                        |
| 100         | De obstinatione                 | •a:C:   | xLv      | 100                    |
| 1 /2 13     |                                 |         |          |                        |
| 1           |                                 |         |          |                        |
|             |                                 |         |          |                        |
| 100         |                                 |         |          |                        |
| V           |                                 |         |          | - 11                   |
| Barra Maria |                                 |         |          |                        |
| Bac .       | 2                               |         | ·        | 18                     |
|             | the same of the same of         | 1       |          | 4 1/3                  |
| Anna Carlo  |                                 |         |          | - market               |

| , | De | impenitentia                 | a:C  | xLv   |
|---|----|------------------------------|------|-------|
|   | De | rancore                      | a:C  | xLv   |
|   | De | disperatione                 | a:C  | xLv   |
|   |    | torpore                      | a.C  | xLvi  |
|   |    | otiofitate                   | a:C  | xLvi  |
|   | De | pigritia                     | a.C  | xLv1  |
|   |    | pulilanimitate               | a:C. | xLvi  |
|   | De | inmoderato timore            | a.C  | xLvi  |
|   | De | intimiditate                 | a.C  | inL   |
|   | De | opa spiritualis misericordix | a.C  | iniL  |
|   | De | errantibus coirigendis       | a:C  | 111   |
|   | De | inturus indulgendis          | a.C  | 11L   |
|   | De | afflichis cosolandis         | a:C  | inL   |
|   | De | orationibus fiendis          | a.C  | inL   |
|   | De | euagatione mentis            | a.C  | inL   |
|   |    | auaritia                     | a.C  | 11L   |
|   | De | fimonia                      | a:C  | 11    |
|   | De | facrilegio                   | a:C  | L     |
|   |    | imustitia                    | a:C  | Li    |
|   | De | furto                        | a:C  | Lii   |
|   | De | ufura                        | a C  | Lii   |
|   | De | turpelucro                   | a C  | Lii   |
|   |    | inquietudine                 | a.C  | Lnii  |
|   | De | tradimento                   | a:C  | Lini  |
|   | De | fraudulentia                 | a:C  | Lini  |
|   | De | speriurio :                  | a.C  | Lvi   |
|   |    | infidelitate                 | a:C  | Lvi   |
|   | De | uiolentia                    | a.C  | Lviii |
|   |    |                              |      |       |

De fallatia :a:C: De gula Lix :a:C. De multiloquio :a.C. De scurilitate :a.C: De inmunditia :a.C: De coreis & cantibus :a.C: Lxii De luxuria :a: C. Lxii De fornicatione :a.C. De stupro Lxmii :a.C. :a.C. De rapto De adulterio De incesto :a:C: Lxiii :a.C: De sacrilegio LXV De mollicie :a:C: Lxv De sodomia :a:C. Lxv :a:C. LXV Contra naturam De bestialitate :a: C. Lxv Lxvi De matrimonio :a:C. :a.C. De cacitate mentis Lxix De siultiloquio :a:C. LXX De precipitatione :a:C. Lxx De inconsideratione :a:C. LXX De inconstantia :a:C. Lxx De teptatione dei :a: C. Lxxii De scandalo :a.C. LXXVI .a.C. De uoto FINIS SVB: ANNO: DOMINI.M.CCCC LXXII: DIE.XV: MENSIS: APRELIS: AI



dera: X pero in questo mondo niuno e tanto feli ce che habia cioche uole: Segta che quon se po bauere & possidere la uera beatitudine: Hor con ciosiacossa che idio & la natura niente fanno in darno: & naturale desiderio e dela beatitudine la quale nela uita presente no se troua: Constrege la ragione aconcludere che ne laltra uita se posse de una uera beatitudine doue e getato & sacia/ to ogni desiderio nostro iusto & rasoneuele: No se troua tale selice stato in purgatorio: peroche lanime chi stanno in tal luoco banno grande pe ne de lequale uorebbeno esser fuori meno nel inferno doue sonno guai & pianti inestimabili adunquel cielo empireo e lauera beatitudine p maifeliatione laquale se chiama uita eterna & in che modo o per qual uia se puegna ad essa lodi mostra lo propheta nel psalmo donde bauendo domădato que e homo qui uult uită: chi e quelo che uol bauer la una: & acio che non credesse al cuno: chio parlasse diquesta misera uita laquale econtinuo curso ala morte & e di soi : secundo lo apostolo sonno catiui ma multo piu miscrae la unta infernale: doue secondo san gregorio e morte senza fine. Agiunse doppo ledicle parole desidera de nedere & bauere ibuoni giorni li quali seposedino senza mistura de miseria solo i uita eterna, facia chi questo uole bauere quello che sequita. Diuerte amalo & fac bonum ingre

pace & psequere eam: Doue da tre regule lequal bisogna observare: La prima e schivare ogne in fectione crimiale pero dice diuerte a malo:cioe partite dal male: La seconda e agstare & sar lopa tione uirtuale :pero agiunse fac bonum fa lope ratione bona: La terza e cercare la getatione me/ tale. laquale se troua pla confessione sacrametale pero dice inquire pacem: cioe cerca la pace detro lanima & sequitala multo efficacemente. Quanto ala prima dico che se uole schiuare el peccato: quelto chiamo infectione criminale: Manifesto c che chi uole seinare el capo siche facia fructo co, uene che prima extirpe le spine: & la gramegna & male berbe: Cusi chi uole nel campo de la sua mete semmare le uertu e besogno che atteda ad extirpare ile spine prima de peccati & da questo comeza lo propheta & dice: Diuerte a ma'o par tite & lassa stare el male: Non creder che parle el propheta dele tribulatioe lequale etiadio se chia mano male: ingto reuocano alcorpo dispiacino ala sensualita & ancora ala rasone: de chi non te, me dio: Ma assi mali de tribulatione sonno gra/ di beni achi lisa bene usare: Mala que no hic pre mut: dice sancto gregorio ad deu nos ire ipellut imali dele tribulatione: iquali de qua cia fligono & constrengono acaminare austa cterna: p essi multine tornano apenitetia. & reconciliatio e cu meser domenedio onde eilo dice pisaia ppheta

FIL

00

on

in

ela

Cla

No

oche

le pe

nel

abili

ine p

8 in

lodi

mdo

juelo

effe al

cuale

undo

crae

role

11/

101

110

ire

lo sono el signore el qual creo el male dele tribu latione: & cossi so la pace cu le psone: Questa ui ta cognoscendo li sancti godeuano ne letribula tione & le prosperita baueuano suspecte. & acio niuno bauesse paura o schiuassi gsti mali penali come cosa ria el saluator li uosse abracciare te/ nendo usta stentata & morte facendo sumamen, te penosa & ustuperosa siche dala pianta deli pic fina alacima del capo cioe dal principio de sua natiuita non fo in lui sanita de consolatione mo dana ma uita amara. Non bauea bisogno per se far penitentia essendo sontana de mocentia. Ma uolse nui insegnare laura del paradiso & confor tar noi in li mali dele nostre pene & che non ce sapesseno si dure. Gliochi del sauso dice salamo ne sonno nel capo suo cio e in christo a esso con templare & la usta sua meditare: Resguarda ad/ unce dice lo psalmista nela facia cioc couersatio ne del tuo christo & resguardado lo uederas na scere :piagendo como dice el Sauio quello che gaudio degliangioli & riso de beati: Vederalo nudo & agracciado de fredo copto de pochi & uili panicelli. Quello che e signor del mondo po sto nel lecto del pomposo fieno: vederalo i capo de octo di esser circonciso comenzare asparger sangue cu sua pena mortale: Vederalo i capo de quaranta di como peccatore portare al tempio colo sacrificio deli pouerelli cinq sichli recom Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Vederalo esser fugito de noche p selue & boschi cercato da berode p tucto el paese p der amaza yto: Vederalo in trenta anni como peccatore tra la brigata de peccaturi andare agiohanne affar se baptizare: Vederalo subito depo el baptismo intrarenel discrto adigiunare quaranta zorni se za piglar niente tentato dal demoso combatere uirile mente vederai christo predicare penit intia pouerta:pianto.psecutioe delinimici cu lieta pa/ ciencia bumilita: & cu fanta beniuolentia miseri cordia & pace cu clementia vederalo descurrere plagiudea samaria & galilea cu multa same & sete stracco possarse sopra el poso domandare a abeuere ala samaritana no magiar carne secondo el maestro dele bistorie se no lagnel paschale de pisci pochi & picholini: vederalo coli discipoli medicare non bauer casa ne tecto ne mailaria ne lecto ne capo ne uigna ne seruenti ma lui seruire & grade copassione mostrare ale gete: vederalo psegtato pla doctrina sancta da pharisey calonia to chiamato demosaco beuetore magnatore: & dela lege transgressore: de dio biastematore. de scielerati acceptatore videralo finalmete dal di scipolo tradito dali apostoli abadonato dali giu dei & pagani plo & ligato tucta la nocte dali ra gazi & birri straciato lamatina sputaciato falsa/ mete accusato pcosso gliochi hauedo uelati api lato menato da lui examinato da herode p pazo

ui

210

iali

tel

ien,

pic

iua

mo

er se

·Ma

nfor

in ce

lamo

con

a ad/

rlatio

tai na

o che

leralo

:h182

opo

capo

rger

o de

p10

om

sbessato & retornato apilato aspamete tucto el dosso slagellato de spine icoronato & ala morte condanato ala crida dele turbe in su la croce in chiauato de aceto & sele abeuerato con latroni dalato: & cusi cu pena acerbissima sinire lauita sua: epoi el costato dalongino apto & trapassato Respice aduncha in facie christi tui: & poi che so debesogno che christo patesse & p qsti mali & pene entrasse i gloria sua: Note siano schisti imali penali ma guardate dal male criminale del peccato ilqual e cagion de ogne male penale ploqual christo sossere tata pena p tuorso usa: diuerte a dunca amalo & nota che sonno tre disserette de mali criminali cioe peccato originale mortale & ueniale CDE: PECCATO. ORIGINALI.

L peccato origiale e allo col quale nascemo in asse mondo ilquale e tanto male che pes so e privata lanima dala visione beata del glorio so dio ne laquale consiste la vera beatitudine ma non sa la persona degna de pena sensitiva como el suoco delo inferno. Da questo peccato eliberata la psona plo baptesmo & po che dequesto sia

mo liberi no bisogna g parlare

DE.PECCATO.MORTALI

L peccato mortale se comette p a'cuna opatione nela quale la creatura se parte dal bene ico,
mutabele & si se couerte al bene comutabele cro
e la creatura equesto qualucha sia el menor de si

e tato male & rio che de scacia dio dalaia esala ha bitatio e dedimoni spoglia dela mete ogni uirtu mortissica ogni merito aquistato sallo digno dela corporale morte cum multi slagelli tpali privalo dela participatione di beni dela chiesia: Debilita le potetie naturle sinalmete lo sa degno delo iscr no del suoco eteno & po diverte a malo mortali

te n/

oni

lita

ato

ie fo

lı & mali

pec,

20113

rtea

he de/

ale &

cemo

pel

orio

ma

cmo

libe/

0 113

pa/

110

DE:PECCATO.VENIALI L peccato ueniale posto che no togli la gra delaia no dimeno itepedise el feruore dela gra & carita. ofoschala belleza delasa dispone al mortal fa degna la persona delo purgatorio doue e pe/ na acerbissima sopra tucte le pene del mondo & po diuerte a malo ueniali. & acioche possi bene guardarti le recotaremo cu alcune breue dechia ratoe quado e mortale o ueniale lassando stare auctorita de sancti le rasone & exepli & remedii iquali sop cio seporrebeno ponere e pno longa/ re el tractato & si paltre occupatioe che o plequa le noce posso attendere ascriuere le sentecie non dimeno quello che 10 dirro me igegnaro cauar lo da doctori autetici & soleni Nota acora chei peccato che sefa a diuersi motiui ude dice grego rio che e peccato per ignorancia & e peccato p fragillita ouero ppassioe & e peccato p maliciaelterzo epiu graue chal secodo el secodo piu cha

el primo DE: INFIDELITATE L primo uitio e peccato si e linsidilita sico



i alcui errori cotra li articuli de lafede & etdio cot ra alcua determiatioe uiuersale facta e sirmata da la sca chiesia. LO exeplo La chiesia ha determina to che usura e pecato mrotale & chi ptinacemete crede elcotrario sia tenuto & psegtato como here tico Ha determiato la chiesia puna extrauagante che xpo fo re e signor de tuto el modo etia in gto bo: ma no uolse usare el domoio ne uiuere como si gnore ma como pouerelo e displiato p dar anoi lo exeplo de la uita men piculosa & piu iductiua ala pfetoe: Ditermia acora che christo hebe i coe &fi reservaua alcui bei mobili come dinan cheli eran dati p elimofina aprouedere ale necesita sue & deli apostoli como diostrasa lobane nelo euagelio de la samaritana e i altro loco.xim.e in texto de Au gustio nel decreto.x11.q.1.bebat una brigata ad un chi tene el cotrario so codenati p heretici dela chiesia e chiamasi listraticeli delaopioe Nota lafor za efirmeza dela nra fede:et nota gra miracolo& diuina clemecia & cofirmatioe dela nra catolica fe che cociosiacosa che se siano leuati su i diuersi tpi piu de ceto erelie cotra lachielia p madare atera lauerita dela fe no bano potuto pualere cotra essa ma lei liatute madati aterra Et mo cobate cudue bereste dili ustiani maldecti leuati i boemia & cer to e che no po pire la fe nel modo poche christo pgo pessa Et po cheli heretici sono sutto laiuris dictive dela chiesia pienamete la chiesia li punisci

10

cep

ouo

Snot

parli

140

le/

elo

dio

110

lto

de

ali

in multi modi & spirituali otemporali peroche sonno tuti scomonicati & per modi ancora tem porali dal iuditio secular essendo arsi: Mali iu/ dei ne pagani como sonno saracini non poria la chiesia cusi punire loro errore perche non haue/ do receputo el batesmo non sonno pienamente nela iurisdictione dela Sancta madre Chiesia : Et nota che do cose fanno la persona beretica La prima si e errore dela mente de alguna cosa che sia contra li articoli dela sede & determinato ne la sca madre chiesia circa la rede & bone costu/ mi: La seconda sie pertinatia dela nolunta cioe uolere stare fermo i quel errore quatung lachie sia determiasse o auesse determinato el cotrario & questo fa la berissa conpiuta poche sela perso/ na errasse i alcuna cosa crededo che la chiesia ti gnisse cosi & poi chelie mostrata la uerita subito sarede acreder pebe no staua li punace ma itede, ua de tener quel che ten la chersia no seria quello eretico semp aduq abii nel tua mete decreder tu choquello che tene la chcissa &: cose noue no cre der fermamete se no sai che sia puate dala chie/ sia & iguesta pte seras securo. Nota etdio che chi dubitasse bauedo cusi laio da luna pte como da laltra dela fe nostra se fose uera o no seria ifedele Semelmente chi credesse che la fe del sudeo o sa racino o eretico alcuno fose bona como la se nra & cusi chi potesse quello tale saluare nela sua fe

como el xpano nela sua: custui acora seria isidele e parlo de tali dubii o credere che e p coletimeto de rasone e uolutario po che se la mete alcua fiata uacilase upoco aparerli ossi dubitare de la sede si e uera o se sono uere le cose che se dicono de lasede e che tăta gete gto sono li ifideli uadano adanati one. Et specialmete cociosiacosa che alcui de li ist deli nele altre cose meglio se de portano cha mol ti xpiani & cusi pare che la mete uolgia dubitare ma larasone sta saldo acredere quelo che sopra cio tene la sca madre chiesia cioe che tuti sonno dam nati e dolgiase che lieuegna tal uacilamente que/ sto no e isidelita ma ha gram merito se cobate ui rilmete cotra tal teptatoe: questa e aduq la coclu sione che ogne rasone de isidelita e pecato morta le grauissimo & e ipossibile che nesuno se posa sal uare in altra fede cha i la fede de lixpiani : Ma sia certo che questa sola no basta ali adulti conuene che sia congota cum le opatione bone le quale sia ne sacte in carita: La carita di bauere questo ordi no che iprima se ama dio sopra ogne cosa: Secon, dariamete laia sua cioe lasalute de laia sua sopra ogne cosa desoto da dio Nel terzo loco el proxi/ mo cioe gto alaía piu cha tuti li corpitetiadio el suo pprio intededo plopxio ogne bo delmodo nel quarto loco el corpo suo cioe darli la sua nec cessita e dapoi el corpo del pxio asouenire como che po e como amare lepdce cose e i comadameto

110

Cossi ancora chi mutasse quesso ordene no sereb be i bono stato delaima sua lo exeplo chi amasse piu se cha dio o chi amasse piu elproximo cha se medeximo siche pamor del primo se ponesse af far cotra alcuno comandamento palcuna utilita del proximo o teporale o spirituale custui fareb, be male & starebbe in canuo stato nole adoqua lafede ester uiua p carita altramete secondo lo a/ postolo iacobo e morta & conduce adanatione Aprello la ifedelita e uno altro uitio che se chia ma apostasia dipsidia e questa si e quado la per sona renega la fede dadose ala lege e cirimoie de ifedeli cioe diuentando o iudeo o pagano e gra ue mortale Et ancora chi renega cola parola ma pur coli mete tiene lafede de christiani & coglia Eti exteriore demostra altra fede e pecchato mor tale non po erissa de laltre rasone de apostassa q non parlo chi obseruatte alcuna cirimonia de iu deo o de pagano in quo e che tale cirimonia e de quella gente o secta peccare be mortalmente Lo exemplo Sel christiano no uolesse mignar dela carne delo porco o lauorare el sabato perche e uedato i quella lege ustui i tal cosa peccarebe mortal mente ma se lo sa per qualche bon respecho o le santa o le reuerentia oaltro bon fine no emale alguno QDE:SVPERSTITIONE No altro uitio se troua neli christiani che se chiama supstituo & lortilegio & e qui una isidelita

& ha multi rami & multi modi deliquali un po co diremo g Tre sono le manere de sortilegi odi umatioe & ciaschuna ba molte specie soto se: La prima p manifelta iuocatioe de dimonii cio e qui sonno chiamati p certe parole & arte magiche a deuere manifestare alcuna cosa che debe adueni, re o cosa presente ma occulta o fare alcuna opa/ tione & quado li dimonii chiamati pnonciano al cuna cosa p opatione o plamento de psone mort se chiama nigromtia. Se pnonciano puiui in so no sechiama diumacione: Se pnoncian p psone in le puali habitano essi demonii uiui e uigilanti sechiama arte setonica. Se essi algune sigure apa riscono ale psone cheli chiantano oche formeno alchune uoce o pnontiar cose che debon esser o uero occulte se dice pstigio: Sepnontiano tal co se in alchune figure o segni in cose isensibile in onghia ferro polito o pietra o altro corpo terre strale se dice geomancia in aqua se dice idroma/ cia in aere sedice aermancia in foco se dice piro/ mancia: Sene linteriori deglianimali bruti sacrifi cati ademonii o idoli Se dice aurispicio: Se mu ta la disposicione dela persona per arte de dime nii o de non potere uedere una persona senza gram pena ochi li para una bestia o che se senta consumare elcore o simele se chiama malesicio o sacture lequale cose sanno nocimento molte fiate ale persone Ma comunamete ale psone cho

e e if

ta

6

31

ne hia

179

gra

ma

or

aq

111

0

6

0

non temeno dio: e ciaschuna dequeste cose senza dubio nesuno e gravissimo peccato mortale & in ciaschuno che cio adopera niente oche sa fare o chi conseglia e chi e mezano & el signore se co gnosce nel suo tenetorio sarese queste cose & no punischa como uoglieno lelege seculare siche tal gente siano extirpate pecca mortalemente & cias chaduno deuerebbe accusare tale gente acioche fusseno puniti: LA seconda maniera o uero spe cie de diuinatione sie quando senza inuocatione de dimonii solamente p cosideratione dela dispo sitione o de mouimenti dela cosa piglia certo iu dicio diquello che debia essere o dalcuna cosa oc ulta no per rasone naturale e questo e per molti modissalguni per mouementi ositi de corpi cele stiali considerati onela nativita dela psona o in principio da alguna sua operatione uole prenon ciare & iudicare dela uita sua e dele sue codicioe bone o catiue e opera diabolicha e falsa & pero che illibero arbitrio donde procedeno gliatti bu mani non e subiecti amouimenti de pianeti. Vir sapies dominabit astris: Dice tolomeo maximo astrologo: Chiamassi questa arte matematica Se. per mouemett o uoce de ocelli o de altri aiali bru ti la psona uole iudicare & idiuinare de opationi pcedeno da lo libero arbitrio oueramente da al tri affecti aiquali naturalemente non se estende no quilli mouimenti o uoce ad esser di cio segni

come le noce de certi ucelli sono indicio natural/ mete de piouia & simile uanita & dicese augurio Se de le parole dicte da uno per altra itentoe uno indi ne uole trare & determinare lasignificatione de qualche cosa sutura o occulta se chiama omen cioe idiumare: Se guardado nele mane inde uole iudicare o del tepo che uole uenire o de altra cosa occulta se chiama ciromatia o altri simili & simil, mete questo e peccato mortale & specialmente quado la persona ha inteso estere male cuetato e pur ce ua dreto afare queste cose o crederle o far fare o dargli cossiglio o i altre modo cohoperar/ se La tercia specie ouero maneria e quado se fa al cuna cosa studiosamete acioche da quelloche ide ne aduene sia maifestato alcua cosa occulta come quado per trare cu dadi certi punti secodo li puti cusi uole idiuinare o per risguardare certe sigure che sono de piombo stinto gettato ouero gutato ne laqua o quado guarda al primo uerío del psal/ terro che gli occurre & secodo lasentetia de quel, lo sudica de quello che uole sapere & simili et que ste se chiamane sorte le sorte diuinatorie sempre sono uetate Ma le deuisorie sono in alcuni casi co/ cedute nele cose téporale como se sa nele terre le quale se regono apopulo poche pscrutinio se ele gono icitadini neli officii e quello se aptene alor/ te diuisorie & e in se licito CDE:IN.CANTATIONIBUS

010

196

ipo

DI C

200

iolti

cele

0 10

non

210

ibu

VII

mo

E li icăti iquali se sano p modi iumerabili tu ti sono uetati da la săcsa madre chiesia ătucp p essi lecreature receueseno sanıta po che pessi di ce santo Augustino nel decreto si sa occulta ami cicia cu lodemoio equasi se adora lacreatura Ibre ui quado cotegono i se cosa de falsita o de uanita o nomi che no se intedeno o diuersi signi o carateri oaltro chal signo de lacroce oneli qual se sa alcuna observatione uana cioe che sia scripto in carta no nata o che sia ligato cu silo dela uergine o posto adosto da uno sanciullo uergene o che sia scripto posto adoso piu i un tpo cha i uno altro o quado dice chi li porta no po pire i aqua ne in so co simile cose sono illicite & catiue & se debbeno poner nel soco DE. OBSERVATIONE. tpis

Bseruatõe de tépi no se debia fare uaname te come de guardarse de pricipiare alcuma cosa piu uno di cha uno altro p che sia ociacomo diseso o kalende de genaro far alcuna cosa quel di p che e capo de ano o lo di de san Giobane dl collato o altri. Tute queste supstitõe sono pecca to: Et quado lo ha audito dapsona achi ha casone de credere & pur uole stare obstinato i esse isane de credere & pur uole stare obstinato i esse isane licimate e peccato mortale Et sono como dice AVGV STINO reliquie de pagani Et poi se po dire che e contra el primo comandamento delalegemour doue ce comadato de adorare a honorare uno ue produce de comadato de adorare a honorare uno ue produce de comadato de adorare a honorare uno ue produce de comadato de adorare a honorare uno ue produce de comadato de adorare a honorare uno ue produce de comadato de adorare a honorare uno ue produce de comadato de adorare a honorare uno ue produce de comadato de adorare a honorare uno ue produce de comadato de adorare a honorare uno ue produce de comadato de adorare a honorare uno ue produce de coma de

dio per questa observatione se honora eldemonio ouero lecreature: Ancora fare larte notoria pipa rare e peccato mortale Passato el mare rosso del baptesmo doue debbe romanere submerso & a/ negato lo exercito del Egipto tenebroso cioe la ifidelita cum ogno suo ramo & relige desupstitioe e una observatione: Trouadote i terra de pmissoe cioe nela giesia militate ne laquale se posede p spa za latriuphate anoi e de bisogno conbatre cu.vii natione molto feroce & bauere la uitoria desse se uogliamo uiuere i pace: Hano queste natione de peccati ciascuna spale capitaneo e chimase el prio uanagloria Secodo inuidia terzo Accidia quarto Ira anto Auaricia sexto Gola septimo Luxuria Et tuti quist bano una regina sopra loro pessima sopra tuti Et esta tato oculta che da poche se co gnosce E quado ssoi capitanei dalcun uero seruo de dio susseno sconfiti. Et questa alora esce in ca po molto feroce & chi no sta sepre auisato i su le, guardie. Veti gli altri remane ueto da questa chi, amase questa Supbia laqual secodo sacto Grego rio ne li morali e radice & fu pricipio dogne male Questa cacioe lucifero cu la sua copagnia del ce lo empio & liprimi pareti del paradiso terestro. No poterai pero si benconbatere in questo mon do che nonce remagano alcune reliquie de questi peccati supradicti iquali aduengadio chelgi se chiamano mortali non sono per sempre mortali Ma secodo la maniera dessi & secodo che la mete cobate cu essi pero te do questa regula generale: Che qualuq sia quel peccato i se piu graue & piu horibile & conbatendo cu essi la persona se lame, te non li consente ne secodo rasone deliberata uo le quello male ma gline recresce & dole & izegna se de cazarlo non e peccato mortale ma ueniale o nullo: Comenciamo adunq ala supbia aplar dessa

TDE.SVPERBIA V perbis deus resissit. Dice san piero i la epistola sua: che dio fa resistena ali Supbi Supbia e apetito ouero desiderio disordinato o p/ uerso dipropria excelletia peroche lapersona age uolemente extima & pensa quello che molto de sidera. De qui procede chel Superbo ha falsa exti matione ouero existimatione de semedesimo repu tandose de mazore excellentia che no li conuene secondo larasone: Et ha questa Superbia secondo el dicto de san Gregorio quatro specie ouer quo rami & stano ne lamente principalmente. Et po pochi sono che sapiano legere in tale libro & co/ siderare li mouimenti di penseri che discoreno p lo cuore Ma solamente sibada & attende ale cose corporale o temporale: pero solo di peccati car/ nali exteriori se sano una poca coscietia le persoe epoco & dispirituali peccati interiori nulla no ex cusa po tale ignoratia La prima aduq manera de supbia e gndo iben iquali ba o tpale come richeze,

& simili o naturali come belleza forteza memoria subtilita de ingenio & de intelecto o spirituali co mo e scientia uirtu: Non li recognosce da dio ha uerli ma da se. Ben crede in generale che dio e ac tore e datore de ogne bene altramente serebbe intidele. Ma in quello pensiere particulare quado el tenta la Superbia li par pur da se & non da dio bauere la cosa sopra la quale ha Superbia & cusi ba uno piacere uano nela mente de quella excelé, tia laquale li par hauere da se recognoscedo bene & ase attribuedo. Questa e cosa comuna che ma gior grandeza & excellentia e reputato che la p/ sona alcuno bene che ha da se lhabia cha da altri. pero e chel superbo desidera la propria excelletia pero da se uole recognoscere ibeni no da altri & inde nela mente gloriale come più excellete La secunda mainera de Superbia e quado ibeni che ba qualunc se siano aduenga che li reconosca da dio reputa & extima che idio gli lhabia dati prin/ cipalmete p suoi meriti cioe p soi o dizuni ouero oratione o elimosene o altri beni pensa pquesti & crede hauere meritado che dio gli lhabia dato qui si como per uno debito. Et dia o prosperita deri/ cheze de honore de signorie o sca npato de gra/ di periculi o illuminato ala gratia & ha penitentia o data alcua gratia de consolatoe i oroe o alcuno dono sigulare como de far miraculi de prophe, tare de plicare frutuosamete & simele & e tuto

questo e grande supbia: conciosiacosa che tutte le iusticie nre siano dice Isaia propheta un pano imundistimo non debbe adunq alguno extima re el suo bene adopare esser sufficiente amereta, re degnamente li benificii diuini. Ma chi crede dio effer tanto bono misericordioso e liberale che p sua liberalità uoia remunerare ogne ben che se fa: & aiutare chi se sforza dal canto suo de far el ben che puo piu che merita sua fatica incompabilmente questo non erebbe superbia: ma uero cognoscimento provocativo ad maior feruore: LA ter a manera de supbia si e gndo la persona se reputa de hauer quel bene che no ba o in magior quantita che non ha & inde piglia piacere ne la mente de quella excellentia che gle pare hauere peroche quo e piu el bem che ha la persona: tanto e piu excellente: como serra algu no che gle parera bauer una gram scientia e egli ne hara assai pocha & laltro palguno passo che intende li pare hauere uno grande intellecto & soule & egli lbara assai grosso Laltro se reputa multo elo uete e grande maestro de la arte sua. e secundo el sudicio de gli altri poco senentede Laltro se reputa si forte e paciete che credesees ser apto al martirio & puna piroluza dura che li sia dicta se coturba dal capo ali pedi: & cossi de le altre uirtu. lequale lapsona si pensa bauere no hauendo niente o molto impfectamente: La don,

na uana quado le bene aconcia li par alcuna fiata esser multo bella e ella e mostrata adeto e facto se besse de lei tato sta brutta & male: Gloriado/ se adonqua tale nela mete dela excelletia del ben che no ha no sta subsecto adio nele regole emesu ra di bene inche li aposto idio ma sele piglia sop essi desiderado grandeza puersamente. La:1111: specie ouero manera de supbia si e quado despre siando le altre psone desidera esser singulare i al cuno bene perochel bene gto e posseduto piu sin gularmete e copiosamente dalguno tanto in di e più excellente como quando uno literato se fara nela mete besse deli altri soi pari reputadoli in/ gnoranti e lui sapa sopra tuti vno altro li pare es ser molto spirituale sape meglio orare essere piu paciențe bauer piu carita cheli altri azi li altri a/ uilira nela sua mete reputadoli pigri o negligeti chi i paciete chi golosi ehi idiuoto elui esser el p fecto & ello sera alguna fiata piu tristro deli al/ tri: Ma se ben fosse bono nesuno debbe despre xiare poche la uerita sta nel core loqual solo dio ue de tuto el di se uede el molto catiuo diuentar bono e sancto e el molto bono diuetar pessimo El fariseo che ado al tepio a orare quantuche ha uesse facto de molto bene p che esso hauea ln se la superbia reputandose megliore deli altri e des. presiando el publicano peccatore so da dio re/ prouato. Male ageuole e acongnoscere questa

superbia ma le piu male ageuole acognoscere questa quado e mortale oueniale in quilli che ha bona uolonta pero in quilli liquali non se cu rano deloro salute delanima & in questo e in al tri sipo uedere chiaramente chi considera pecare tuto eldi moltissime fiade mortalmente in tuti a donqua gsti rami de supbia quando tal pensiero entra nela mente ela psona se ingegna de caciare e despresiarlo dauerlo esforzase de uoler ogne, cosa da dio cognoscere et reputarse misero pec catore e multo impfecto non e peccato oalmeno mortale ma ueniale se bene ce bauese un poco de complacencia in quello pensiero secondo la sen fualità ma secondo la rasone li recresce: Mortale screbe quando deliberatamente cosente atali dic ti i penseri cioe de uolere bauer quella complace tia che stimola la mente phauere tale excellentia che lui pare hauere e p ben notabele che non ba ecrede de bauer ma non de esser molto de longi & per che quelli beni siano da lui o pmeriti suoi esimel co'e: Ep erochele do prime specie de supb ia septengono ala ingratitudine qui de tal uitio parlaremo: Questo e uno peccato in alguno mo do generale ilqual se troua materialmete in tuti li altri peccati e in algun modo speciale peccato inquanto generale non solamente tu ma il magi/ or sancto del mondo ogni di senare be aconfessa remolte fiate UDE INGRATITYDINE

Eccato de igratitudie i quo uitio speciale e no apresiare ibenificii receuuti dal glorioso idio odali homini ma despresiarli o ancora che e pegio fare insuria al ben factore questa ingrati/ tudine secondo san tomasio ha tre gradi: El pri) mo si e no congnoscere el beneficio recenuto o ueramente che e peio auilare nela mente el bene, ficio reputarlo maleficio cioe una iniuria sua. El secondo si e non laudare e rengratiare el ben fa/ ctore o dio o homo che sia o ueramente che e pe gio mormorar e dir male desso: El terzo sie non recompesare el beneficio facendo alguno serui/ tio el ben factore ouero che pegio renderli male p ben facendoli qualche iniuria : Ogne cosa che babiamo de beni e benificio principalmete dato da dio o cheli recompensi nel modo nesuno co/ mo debbe non e sempre peccato mortale la in/ gratitudine ma la e alchune fiade ueniale. Mor tale in tre modi el primo e quando la psona desp sia deliberatamente nel cor suo el beneficio rece uuto da dio edal mondo lo exeplo una plona no e richa gto uorebe o bella o no ba fioli o no ba la sapientia o eloquetia onde possa coparere co mo lialtri & no ha dele cosolatione spuale como uorebbe e costi lester suo elo stato suo auilisse noli par bauere niente dice nel cor suo ocola bo cha or cheme a facto idio ache li sonno obliga/ to io no hebe mai niu di bene o cosa che io uole

0

10,

10

108

itia

101

110

10

nolesse e cufi alguno beneficio o seruicii receuu di dali homini notabili. Despresiara como de pa renti dicendo o che o bauuto da padre o da ma/ dre o altri 10 non hebe altro cha male banome ge nerato affetare al mondo or non mauesseno mai generato o simili: Questa sie mortale igratitudie poiche desprexia ibenissicii de dio o deli bomini El secodo modo si e quado la psona se trabe al be neficio notabile & seruitio el quale debe fare el benfactore p debito de necessitade: Come uerbi gratia el clerico che e tenuto adir losficio diui/ no per recompensatione di beneficii receuuti da dio o dal modo & se el lassa p sua tristicia pecca mortalmente El fiolo che e tenuto naturalmente p debito asubuenire iparenti como summi ben factori dapo dio seno lo adiuta in notabile dexa sio posto beni che no fosseno in extrema necessi ta e puo li adiuta pecca mortalmete. Chi ba rece uudo alcuo grado benesicio daltri quantuo, sia psona extranea poi uede quello i alcuno gran bi sogno o de roba o di seruitio del officio suo & nolo adiuta potedo bene pecca mortalmente in untio de igratitudine. El terzo si e quado quello che ha receuudo beneficio no folamete recopen/ sa ma esso lisa alguna muria notabele como chi dicese parole igiuriose i untuperio de dio p fare ridere altri o paltra casone o quado dicesse inu/ ria notabile o ponesse le ma uiolenti adoso apa/

renti o suoi prelati o asuoi benefactori i disprex io dessi & questa serebe mortale neli altri casi ez ueniale DE:PRFSVMPTIONE

Rocede dala terza specie de supbia unaltro uitio el qual se chiama psumptione equesto equado semete affar le cose che sono cotra la sua faculta e potetia e questo no pcede da altra cas oe comunamente senno pche se reputa de piu magior uertu che no e & aco la supbia e ado la plona p plumptione le mette affar cola dode po segre piculo de danno teporale o spuale notabe, le peso che sia peccato mortale lo exeplo ha uno scolaro stodiato poco i medecina e nose itende de medicare & pur alui li pare desser apto & suf, ficete e mettese amedicare questo credo che sia peccato mortale pche p lasua presuptione se met te affar quello dode legieramete po segre la mor te daltri si e isirmita de inportantia. vno altro ha studiato e male ilege e poco sende itende e met tese aiudicare decapo suo o defeder la questione daltri difficile edeualore e peca mortalmete seza laltri peccati dico che fa lo medico chenon se îtende medicare gdo acide la creatura elauocato ignorate pmale auocare fa pder laquestioë iusta o defeder la fiusta : vno altro se mette acofessare parli saper larte e ello no cognosce icomuni pec cati descenere se no e i casi malegeuili sop liquali possa recorere ad altri p coseio peso custui pecca

mortalmete pche se mette apicolare laie & si ben lo facesse p obedientia iposta no seria excusato dal peccato essendo molto iepto poche no deue ria hobedire alhomo i cosa che sia cotra la natu/ ra dele legge divine enaturale. Ma si i altre cose pizole usa u poco de psumptione dode po no po segre piculo deanime ode corpi ode danagio no tabile de roba sera ueniale. Quado acora uno su bdito temerariamente se pone arepndere el plato de cosa notabele e cu multa reueretia se chiama presumptioe Simelmete quado uno se ipaza de che emolto da logo dalo stato suo como e el lai co che uolesse far lo officio del chierico e special mete neli hordini magiori peso serebbe mortale o quado desse issacrameto chi no ha lossicio acio fano chi e nouicio nela religione uolesse regula re li altri efare le cose de magiore e presutuoso

Ala terza manera de supbia pcede uno altro uitio dicto curiosita e questo sie uoler sape e cer care o setire quello che no se couiene ouero como seglie secouene no cui debito modo ma disor dinatamete e nota che sonno do rasoni de curio sita cioe itelectiua e sensitiua: Curiosita de itelle cho sie i cinqui modi el primo si e quo cerca desape cose ode sia onorato e reputato ouero alcuna co sa de peccato como de iparar pcati sacture cazo ne sonecti e cosa de ribaldaria Se quello che cer,

ca de sape cosa laqual e peccato mortale tal curi osita senza no bauesse bona stentione de spararli El secondo sie quando plo imparare alguna cosa non necessaria e ipazato de nost udiare e cercare de sapere cose necessarie ala saulte o alofficio so siche per non sapere quelle cose e sa notabili dese chi neli officii soi peso questo esser peccato mor tale: El terzo modo sie quando cerca de sape da dimonii alguna cosa che debia aduenire ouero occulta e questa ancora pare mortale Se questo no faceile per speciale istinto delo spirito sancto como faceano isancti o si non facesse p besse o gabe El quarto sie quando cerca e apetisse de sa pere la proprieta dele creature non referendo zo pcognoscere el creatore ouero per qualeche bon fine como la medicina ela philosophia der medi care & selerima solamete per sapere constituen do li el suo sine e questa e mortale & so in multi de quilli antiqui philosophi e poeti: El gnto mo do si e quado la persona cerca de sapere cose le/ quali so sopra la sua faculta & conditione delo itellecto plaqualcosa puo legeramente iterra itra re p alcuno errore pericoloso e questo puo ester mortale e ueniale secondo la qualita del picolo a chi se pone come uerbi gratia: Se uno idiota se mettesse assudiare ilibri deli beretici iquali alcu ne fiate sono cu sotile raxon che ha trouatiel di monio pfar parere ueri alli errori o puedere lo/

ro opinioe o p poterli conuencere & no e molto sodo nela fede ma ifermo questo porebe ester pe ccato mortale e peso serebc specialmete quado cognoscesse li esser i tal gicolo e pur p curiosita semette E io cognobe un el qual i questo modo douento beretico pessimo inprima era religioso bono: Curiosita sésetiua si e ado la psona usa al cuno setimento corporale no palcuna caxon ra, soneuele ma p dilecto che ha e piacere de sentire cio Del uedere odir odorare gustare toccare no ce agiongedo catina itentioe speciale lo exeplo resguarda alguno le psone o altre cose no che na bia bisogno o sa ptegni ale ogatioe che sa como guarda el pdicatore li audituri oli audituri lo p dicatore oaltri che parla acioche lo itenda ne aco ra plasciua luxuria ne etdio ha caxon ma studio saméte p saper como esacta quella psona o altra cosa e cusi se piglia piacer e cotetameto de quel lo cognoscer questo e curiosita: Elaltro sta odi re cătare o sonare o parlare no p alcuno bono res pecto seno p delecto dele orichie li fermadose e questa e curiosita Ma si questo dilecto preso de cole boneste referire acotemplare ligaudii edele Ai del paradiso ouer ppigliar u poco recreatio ne e coforto per lanima e per locorpo debitame te non serebe peccato e cusi it inde delodorato p che la persona odorasse usole muscati ruoxe o al tre cose solamete p sapere la qualita de quello 0/

dore e ide deletarse e curiosita E cussi del gusta re asaiare cibo o uino no p delectare la gola ne ancora p che e bisogno como el tauernaro p sa/ per como e facto el uino el cuogo cerca la coci/ na o p far credeza ma solamete p sapere deche sa pore e la cosa els piglia piacere de tal sentire que sto sie curiosita E cossi del tacto questa curiosi/ ta e peccato ingto paten dere acognoscere custi de sutile ela mete e impedita dela consideratione dele cose utile & custi. Augustino se confessaua che stato el cane dreto ala lepora eli ragni piglia le mosche e poi quando uolea orare e meditare al guna utile cosa li tornaua amente quilli penseri e quanto che tal curiosita e cosa che induce aqual/ che altro peccato como resguardare la femena i facia senza cagione de inductiua aluxuria: Res/ guardare li facti daltri o udire parole senza caso ne rasoneuele induce aiudicare altri e peccato mortale tal curiosita sensitiua e quando la perso, na ce piglia tanto piacere nel ve lere udire odora re chela mete se parte dadio no solamente gto a, la fluale cossideratione ma ancora quo uituale dis positione & insegno de cio tanto ha la uolonta aquel delecto deuedere udire che si idio li coma, dasse ala sancta chiesia o prelato che cio non fa/ cesse trapassarebe el conmadamento p consequi re quello piacere de curiosita Quando ancora la psona se pone asentire cosa dode uerismilimente glie pericolo de cadere p quello in peccato mor tale penso che sia peccato mortale como chi stes se uolontariamente udire o uedere apto deluxuzia o stesse aguardare sixa in facia e molto lomo la dona lhomo frageli e sorti ichinati al male seza caxone rasoneuele ma per dilecto del ueder e mortale o molto uicino ad esso e neglialtri casi e ueniale Et aquesta curiosita sa ptene al uedere giostrare armizare corere palii uedere giogare ballare o altri spectaculi: Quado etiadio quello che la psona sta per curiosita a sentire cio auede re udire cosa laqual e peccato mortale i cului che la fa e quello stare audire o uedere ne caso sufficiete senza laqual quello no se faria penso ancora che glie serebe peccato mortale

DE-IVDICIO. TEMERARIO
A queste do siglole desupbia cioe psumtio e e curiosita peede uno altro uitio generale molto del qual le psone se fano poco cognosceza e chi amase iudicio temerario cioe iudicare p suspicio ne i facti daltrui e questo e inusticia p la curiosi ta del guardar o udire ela psona mossa aiudicar male e gra psumptione uolere iudicare el cor il loquale e reservato solo al divino iudicio nolite iudicare et no iudicabimi dice christo mathei pri mo exeplo de resiur estote doue dice beda che dele cose lequal so i se male ecative cie conducto per iudicar de cio pesar che siano mal facte e de,

gne de puitione Lo exeplo uno biastema dio la tro fa lomecidio laltro ladulterio debo pensare custui fa molto male e merita linferno e seuoles se pensar eper no iudicare questo screbe grande errore ma quelle cose che siano dubie lequale se possano far e be e male debiamo pigliare lameg lior pte e pesare che siano facte p be lo exeplo uc de uno dare elimofina no fai pche facia o puana gioria o pla mor de dio che debi copensare o il ben cioe che la facia p dio o plaia Elassado stare la dechiaratione delacaxon del iudicar lequal so tre cioe pinalitia ppria o pche e mal affecto e dis posto i uerso quello o ploga expientia Nota pri ma che iudicare no e dir male daltri ma pensare male daltri nel cor suo de quello che deueria pe sar bene e questo fa p alguni segni legieri demal daltri e questo iudicio temerario & ha tre gradi El primo sie quado per picoli segni che uede de male comensa adubitare nela sua mete dela bota de quello como se uedesse uno ridere e no sa p che e questo comeza la mente tua apesar che no debe hauer quella gra uertu che iprima credeui esser iprima i lui questo si e uenial peccato Lo se codo si e quado per alcuno pizolo segno di mal odi cosa che par mal certamete pensa mal i quel lo non uededo segno sufficiete de malitia e que sto e qui mortal e qui ueniale mortal e qui iudica altri decosa che i peccato mortale. Veniale e qua

do iudica de ueniale: Lo exemplo uede una persona măgiar el di de degiuno dela chiesia La ma tina per tempo non cognosce sua conditione & non sa per che se fa penso che pecca mortalme/ te: Laltro uede parlare uno homo cu una donna de bonesta sama luno e laltro e non sai perche si parleno e lui iudica certamente pensado nela me te che parlano deribaldarie di cosa diluxuria per fare male custui pecca mortalmente peroche pe sa male del proximo senza uedere segni sufficie ti de malitia sua e cusi lo despresia nela mente sua & falli iniuria ma quando uedendo parlare cum uno altro pensa la psone che dica parole o/ ciose e faciano qualeche leuita o acto che sia i pe ccato ueniale e crede cusi del certo senza uede re segni sufficiente dico questo si e ueniale

DE: IVDITIO: TEMERARIO

L terzo grado sie quando el prelato iudicas se el subdito e condenasse inacto deiudicio p sus picione parendoli cio p alcuni segni liqual no so no sufficiete pue in sudicio chel subdito abia sa cho el male che el condana e questo e pecó mor, tale Ancora seria pecato mortale e grade psum ptio e qui sudicase o uolesse sudicar elplato quel el qual no e desua suriditio e & e peo mortale lo exemplo quando el sudice seculare uolesse su dicare el chiericho seculare el se aperticne el sudicar elessassimos de quando alguno tiranno che

ba usurpato el dominio e non signoriza cum insto titolo sa alguno indicio edicese suditio usurpato e susticia, si ma se alcuno rectore indicasse alo suo subdito no servato lordene dela ra raxon insquamete cotra raxon pecca mortalme te e dicese sudicio puerso DE AMBITIONE

Ala quarta specie dela supbia pcede uno al tro uitio dicto ambitione e questo e uno apetito cioe uno desiderio dessordinato de onore tprale i tre modi.ii.izo.xiii:il primo si e quado la pso na desidera honore molto deloge dal stato suo c coditioe solamete prespecto delonore e quo fos se tal desiderio cũ raxon deliberata e cercase pla tione pelo seria mortale peccato como se fosse u che no sa regere se edesiderasse bauer lo regime to de una terra hauere quel onore vnaltro igno rate e tristo desidera de esser rector de lanime & se non sa reggere la anima sua. Ma si bene fosse intendente & zo cerca per honore priorato o abadia o uescouato opiouanato e grande ambi tione peroche sopra la faculta quasi humana re/ gere le anime e agrade pericolo ela hobedientia debbe acio conducere non ambitione: Vno al tro simplece e rereligioso e homo ingnorante desidera che lhonore che facto auno grande pre dicatore ogrande ualete homo fosse facto alui e questa e ambitione. El secondo modo si e lo/ honore che desidera e alui preportionamto ma

quello honor pqualche excellentia che e i lui o de scientia o de uertu o dignita de dio pricipal/ mete sia honorato como auctore de quello bene ma lui p se cerca e desidra lhonor e questo e mor tale peccato quado che condiliberatione de raz xone e ponice el suo sine Lu exeplo un gran ua/ lete homo desidera desser honorato como meri/ ta la scietia sua vno signore che rege bene desi/ dera desser bonorato da subditi suoi como e co/ ueneuole ma quello bonore se cerca psi desidra/ do che alui le psoni principalmate atribuiscano quella uertu & ella nola conosce da dio e pessi/ ma abitione ma se uolesse che pricipalmete dio fosse bonorato & anchora lui ne uorebbe un po, co de sumo serebbe ueniale. El terzo modo si e quando apetisse la psona bonore & siben fosse a/ lui proportionato & da dio recognoscere quello bene hauere unde e bonorato no dimeno cercha lo bonore acioche per quella uia cioe per che e bauuto inreuerentia possi essere utile ad altri ma per suo bene ppiacere che ha de quello bonore esso li pone el suo fine epeccato mortale in tutti quisti tri modi quando la mente bauesse alcuno apetito per honor dissordinato quantung se fos se seza el consintimeto dela raxon ma cu alcuna coplacetia sesuale seria ueniale VANAGLO RIA Questa supra dicta supbia e dita madre e rami di septe pecati morthi e capitolo diquali

El primo si e uanagloria e nota la differetia tra luno elaltro supbia e desiderio desordiato de ex celetia vanagloria e desiderio desordinato dela maifestatioe. No efficiamini ianis glorie cupidi/ ad galat. vanagloria si e uno desiderio desordina to de gloria modana e questo sie peccato morta le p quatro modi. El primo si e quado se cerca o desidera deliberatamete la gloria cioe deser i opi nione efamoso nela mete dele psone decosa falsa e contraria ala diuina reueretia come berode el qual essedo coteto che li foseno date le lode diui ne dali so subditi et esser tenuto como uno dio ude lui fo pcosso dalagelo douetando uermeno so el corpo suo acora ado uno desiderasse desser laudato de qualche uedecta che a facto oqualche ribaldaria come psona ualete de cosa de peccato mortale. El secodo si e gdo la cosa doue se cerca la gloria del modo o scietia o signoria o richeza o beleza o altra cosa ama piu cha dio. El terzo si e gdo ama piu quella gratia bumana e desser i lo pinione dele gente cha in la gloria de meser do minidio: El. min. si e gto ala gloria tprale dreza le sue opinio & et dio quelle che sono bone i se como degiuni oratioe elimoline eogne cosa face do per gloria téporale o quando per questa con segre nosecuraria far el peccato mortale ponedo in esso suo sine e neli altri casi la uanagloria e peccato ueniale: Et pero che per la uanagloria

le semene sano de multi ornameti e uanita del or nare q p la raxone delaimunditia nela portatura deuestimeti lapsona puo far excesso e comette peccato i quatro modi. El primo si e quado por, ta uestimeti piu pciosi o altramete che se confaci alo stato suosecodo lusaza del paese quado no e uitiosa lusa a quo sta male che la dona delartista porta como la dona del caualiero uestimeti fo/ drati de uaro etiadio se tute el facesseno e male usaza & brutta per no sede suportar li populari segtar tal cose che tutte le donne porteno uesti/ mentiscolati & mostrano le tette e bruttissima usanza & le usanze non se debeno seguire & cu si de portar le calce increspate le pianelle alto un palmo esimile el secondo sie quando si benese confacessero al stato suo el uestire etiamdio non confacesseno questo fa per uanagloria per essere reputata richa e aparisente o uero non facendo per questo fine pur li uene la uanagloria e fama de cio che pessa hauere no se curasse de fare con/ tra icomandamenti de dio o dela chiesia li epec/ cato mortale & altramente e uemale. El terzo sie de uestimenti che cercha delichateze del corpo como de portar chamisse morbide e belle e/ delicate p dar dilecto al corpo che noba bisogno e no e senza peccato. El iin sie gdo ce pone trop po lo studio e pesseri etepo nela cociare uestime ti quata uanita grande stulutia e questa metere

una ora di tepo p fiada aconciarse icapilli & ca/ po piu uano e acociarse uestimenti o spechiarse asai ébratarse el usso detanto male gto porta tal psona reder raxone adio edel tepo cusi mal spe so e gdo ha tato studio nelacociare che nose cu ra p questo lasare la messa quado e tenuta de uc derla pecca mortalmente etiadio se laudesse poi che bauera quela despositione de piuprello non uoler udir la messa cha conciarse asuo modo ua no e supsuo Adiongere se po el gnto cioc qu questo facesse p piacere ad altri cha so marito o phauer marito e iducerlo fuori de matrimonio piu p tali ornamenti asua cocupiscentia e inamo rameto questo e mortale peccato. Quado anco ra la dona adasse tropo bilitatamete o uilmente uestita pnon securare ouero pnegligetia siche de cio mouese scandalo el marito o altra sua ge te serebbe uitio e tuto quello medexmo intende del homo ma perche i questo ledonne piu offen deno dio diloro bo plato specialemete offende no nel aconciare & pero nota che nelo acon/ ciare ouero lisiare in quatro modi puo esser pec cato mortale. El primo si e quando se concia o uero se liscia per pronocare altri aluxuma cioe ad apto carnale fuori de matrimonio: El secon/ do quando fa questo per superbia & unnaglo/ ria laquale sie peccato mortale como li el sine suo ponedo: El terzo sie gdo elfa questo cotata

uanita posto che non itenda puocare aluxuria altri che se credesse o sauesse del certo p suo lisci are o altri ornameti supslui alcuno ne piglia sca dalo cioe ruina de peccato mortale non dimeno essa pur uol fare quello lisciare ouero ornare ua, no: El quarto sie stato religioso o qui religioso como monache pizochare i questo le piu siade equasi sepre peccato mortale poche tuto e con trario questo alo stato suo: Neli altri caxi quan do be no fosse mortale rare uolte e che non sia rgande e grosso ueniale DE: IACTANTIA A prima figlola dela uanagloria se chiama iactătia e questa e dire dessa piu che non e opiu che desse no e estimato dala gente senza alcuno bono respecto e puo questa procedere quado da supbia quado da uanagloria e quado dauaricia come li artifici che lodano se deloro magisterio piu che no e piganare eguadagnare secodo ado ne che elachaxone donde pcede e mortale o ue niale costi sara esta iactătia. Ma gto ala materia in se dela sactantia csoc quello che dicc che se a/ uanta quado quello e contra lbonor de dio odel proximo e peccato mortale como fauataua Sy, monmago de hauer la uertu de miracoli epphe tare o como el phariseo che oraua al tepio loda, dose ustuperando el compagno publicano altra mente in se c ueniale JADVLATIONE No altro untio de adulacione ilqualeba

alguna similitudine in parte cu el uitio sopradi cho de la iactantta peroche luno elaltro sta iloda re uitiosamente. Ma iactantia fa lodarse oinfacti o parole: Adolatione sa laudare altri in tre modi e peccato mortale: El primo quando lauda altri de cosa de peccato mortale come che chi lodasse uno pche afacto una granda uendecta del nimi/ co o pche hauera facta qualche ribaldaria delu/ xuria: El secodo e quando loda altri acioche per questa una pigliado amicicia cum esto cului fida dose de lui lo possa igannare e fare alguno dano teporale o spirituale come de torli la roba sua o iducerlo acometer qualche peccato mortale: El terzo e quado loda lapsona che e debele inla usa de dio ecosi chinato ala suphia & i tal modo che acului che e lodato glie dato sufficiete caxon p tal lode dela sua ruina cioe leuadose quello i sup bia de pecato mortale nelaltre sarebe adulatioe uentale e nosolamete cu le pole lodado altri ma ancora neli altri acti cercando de piazere ed ele/ chare altri piu chal conueneuole : Se dice adula/ tione como chi facesse reuerentia auno dicauarse el capuzo inclinar el capo e similcose p piacerli piu che nolesse la rasone. Ma laudar uno che sos se tribulato & afflicto temperatamente acioche pigli consolatione dela sua tribulatione etiadio unaltro acioche p quella loda lacresca laso acora defar meio scruare ledebite circustatie no e male

## TDE.IRONIA

Vno altro uitio ouero peccato cotra ala ia clantia sopradicta loquale se chiama ironia eque sto e quado dice la psona alcuno disecto iloqual no cognosce esser i se ouer nega i se esser alcuna uirtu che crede che sia e questo sa per essere tenuto uile epur e peccato peroche sa contra la ue rita: Ma chi facesse questo de cosa desectosa chi cognosce in se cum altre debite circustancie se rebe humilita

DE . PRESVMPTIONE

A secoda sigliola dela uanagloria se chiama presumptione de nouita equesto e quado se sa al guna cosa ultra le regole euita comune o nel spi rituale o nel temporale aquesto sine p esser inde nominato lo exeplo quando alcuno uolesse degi unare el di dela dominica nel qual di comuname te tuti ichristiani si fanno el contrario e questo p esser tenuto de grade astinencia questa e presum cione de nouita simelmete quando uno ouna tro ua noua portatura di uestimenti p esserne lodata questa e presumpcione de nouita:

A terza fiola se chiama ipocresia & e dimossitrare de hauer quella bonta o sanctita dela qual e prinato p peccato mortale e questo e peccato sempre quando mortale quando ueniale: Ma; allbora e peccato mortale quando lo ipocrito sa

tale simulatiõe o pintroducere alcuno errore o paqstare alcuna dignita o platura ecclesiastica o paqstare roba teporale ne laquale pone el suo sine: o per hauere grade e grosc elimosene senza molto bisogno soto nome de insto e bono como ceratani liqualli piu tosto se potrebe dire che uano robado & in ganado cha elimosinando

Aquarta fiola se chiama prinacia e questo e que do la persona i alcune cose che li occore dasa re o dire tropo se ferma nela sua opinione e porio parere ouero sua scietia non uolendo cosentire al parlare de altri che meio dice: e questo pino parere men sapere de lui ma altro tanto opiu: Quado ancora no lo facesse ad altro sin ouero aquesto si ne o pur sta tropo sermo i sua setetia no credendo achi sa piu de lui o piu de quelo che intende o co munamente si tene cusi e ptinacia li epeccato

DE.DISCORDIA

Aquinta fiola dela uanagloria si chiama districardia e questo sie quado uno se discorda dala uo lunta de laltri i alcuna cosa che tractano iseme o hano atractare. Et nele cose che sono ad honor de dio ouero utilita iusta del proximo de alcua ipor tantia cului che se discorda da latri con rasone de liberata escientemete cioe cognoscendo quello essere ben facto e non altramente o non cusi bene facto essere ma pero no se acorda co li altri o per

non parere che sapia men che laltri ouero perche li dispiace lonore de dio olutile del pximo alqua le no uol ben tal discordia epeccato motale loex emplo dui sono deputati adare o dispensare una grosa elimosina luno dice che sedia a piero laltro cognosce che no po essere meio alocata e non di meno non uole ma contradice e questo o per ma le che uole apiero o pche li pare uilta e mancame to de lhonore suo a sape el parere daltri e questo e mortale. Vno altro exemplo ricorda la muglie alsuo marito de sare alcuna cosa circa la sua famil gia che ead honore de dio & e contrario e agra disbonore: Cognoscera el marito el marito che di ce bene ma per non parere che se rega aconsilgio de femine non sacorda con essa afare quella cosa Ecco ladiscordia procedente da la superbia o ua, nagloria & e gra peccato: Ma ne laltre cose cioe doue a uno paresse che lhonore de dio se douesse procurare epotesse per uno modo elutile del pro ximo: Alaltro pare chel sedebia procurare epossa pur cosi ben e meglio lbonore dedio e lutile iusto del proximo facendo altramete questa ancora se chiama discordia saluo sesuse errore nele cose nec cessarie ala salute nele quale discordase dal parere e uolere daltri con bona intetione non excusaria dal peccato mortale ancora nele altre cose eisen/ do tropo pertinace non e senza peccato SCISMA

Ala discordia pcedeno dui pcati speciali luno e cotra aluita spuale e chiamase scisma e que sto e quado el xpiano se parte da la unita dela chi esia la quale cosiste nela coi unto e de sideli i seme in carita & i una ordinato e de sideli co xpo como suo capo le uite di quali tene el papa: Partirse ado cha da questa unita e obediecia del papa questa e scisma & e pecato mortale & exeomunicatione

Altro peccato che ha ladiscor, SEDICIO dia si chiama sediciõe & e quado una parte o cita o una signoria se aparechia acobatre o actual mete cobate cotra unaltra come guelfi gibelini e simile parcialita che bano i tuto guasta la ytalia. Quilli aducha che se mouene senza rasone cotra laltra pte aturbare el ben comuno peccano mor/ talmete e tuti loro sequaci. Quelli che disendeno ilben comuo facedo atal resistetia ise no fano male seruare debite circustatie Et nota che chi se sirma co alcuno signore o plato o co alcuna parte si fac taméte che i ogni caso o iusto o no iusto lo uole aiutare e istato de danatoe: Ma che lo uoglia aiu tare i quello che no ce offesa de dio i fina ala mor te e susto e drito: Et chi ha si lamore auna delepte che uorebbe uedere la altra disfacta o dischaciata. e cercha de fare dispiacere aquelli dela pte cotra ria seza rasone pecca mortalmete & e i male stato CONTENCIO

Asexta fiola dela uanagloria se chiama cote

cione equesta e cotendere in parole con altri. Et questo in dui modi e peccato: El primo sie quanto ala materia cioe quado lapsona cotendedo cotra dice auedutamete ala uerita pino essere uinto dal copagno acio no para che sapia men delui ma uo le sopchiare lui e tal cotesa cotra lauerita neli iudi cii dele corte e peccato mortale etiadio se none se quita dano ad altri. Ancora fora del iudicio cote dere cotra la uerita nele cose dela sede o de boni costumi necesarii ala salute o dele cose iprale dal cuna importatia o la uerita dele altre doctrine sci entemete per soperchiare altri e mortale saluo se si facesse p modo scholastico disputativo p trouare meglio la ueritade como fano li doctori e questo no e inse peccato: Laltro uitio che e nela cotesa si e quato al modo cioe cridando o altramete scocia mete cotendedo e questo no solamete cotradice/ do ala uerita ma ancora defendedo lauerita e repn sibile e piu e men secodo lacosa de che se coten/ de e secodo la qualita dele persone che contende no e secondo la condicione deli circustanti poche porebe essere tato inconueniete el modo del cote, dere etiadio pla contencione dela uerita che sere be peccato morta e e specialmete questo seria qua do lo auditore ne pigliaseno gram scandalo como se uno fusse reputato gran sancto e contendendo cridasse fortemente con dure parole donde el po pulo lo reputasse infuriato e male disposito e mol

to impacieto e simili, ii: Thi, ii, nolli contedere ner bis DISOBEDIENTIA.

Aseptima fiola dela uanagloria se chiama in/ obedietia cioe disobedire e p dispresso trapasa re licomadameti de soi magiori li qulai bano au/ torita sopra de lui. Er percio che el uanaglorioso cerca la ppria exceletia & alui pare che sia una ex celetia grada de no se sotometre ali comadameti daltri pcio e prompto ala disobediencia. El primo nro supiore e il glorioso dio & peio p dispsio tra/ pasare alcus deli soi comadameti e peco speciale mortale dito disobedietia: Mi trapasare li coma/ dameti soi per altro rispeto e pur peccato morta/ le daltra specie la scă chiesia de tuti xpiani laqua le e recta dal spirito sancto nele soe lege canoni/ che percio ciascuno e tenuto obedire ad esse: Et alcune ordinatione sone ale qual deno obedire tu tili xpiani se si uogliono saluare

A prima lege dela chiesia sundata in pte le ge naturale e diuina e de guardare le sesse coma date che se lacreatura alcuno tempo deue metre amposo del corpo molto piu ariposo de laia cioe ad occuparse nele cose diuine e spirituale questo el deta la rason naturale e nel uechio testameto e per comandamento iudiciale: Ma qual tempo o di che se debia guradare la determinato lasca chie sia: Et in prima ha comandato & ordinato che se

debia guardare ogni di de doica preuerentia de la resurectione gloriosa de xpo & oltra questo ha comadato certi altri di che se de le guardare nel decreto & nele decretali. de . con. ex. de feriis. Co questus. Et deuese comezare aguardare la sera i ante la festa p fina alaltra sera dela festa secodo el decreto. Se fusse usanza de comenzare inanze a/ guardare sideue fare e de bisogno guardare. La festa dela resurective dexpo co dui di sequeti. La festa de lascensione: La missione del spirito sancto ne li apostoli con dui di sequeti cioe la pentecosta La festa dela nativita de xpo. La festa dela circuci sione: La festa dela epiphania. La festa dela purisi catione dela uergene maria: La festa dela sumpti, one de la uergene marai: La festa dela natiuita de la uergene maria: La festa dela consecratoe de sa michele arcagelo: La festa dela suetoe de sca cro ce: La festa dela natiutta de san zobane baptista La festa de ognisco. La festa de sa piero apostolo e paulo La festa de să simõe e iuda:La festa de sã philipo iacobo: La festa de sa mathia apostolo: La festa de să icobo apostolo: La festa de san bartolo meo apostolo. La festa de sancto andrea apostolo La festa de san thoma apostolo. La festa de sa ma theo apostolo & cuagelista: La festa de sa zobane apostolo & euagelista: La festa de san stefano pri mo martiro: La festa de san laurenzo martiro: La festa de li innocenti. La festa de san martino ue

scouo. Lafesta de san siluestro papa: La festa deli doctori dela chiesia cioe. La festa de san grego/ rio papa: Lafesta de sancto ambroso uescouo. La festa de san gironimo prete. La festa de sco agui stino uescouo: Et secodo la consuetudine sono da guardare: La festa de san nicolao: La festa de sco antonio se nel paese e usanza de guardarla e ogni altra sesta che susa de guardare quato aquel pae/ se doue susa Et le feste le quale el uescouo con la sua chiericia e pplo hauesseno ordinato e a puato de guardare: Certi altri di antichamente erano comandati como se contene nel decreto ma per la contraria consuetudine sono tolti uia come le rogacione: C.xv.di.circa la festa de la resurccti/ one: Ma lo uenerdi sancto e iouedi non guardarli pare grande iconuenientia: Ha la chiesia mutato el guardare del sabato che se faceua nel uechio te stameto nela dominica. De queste feste scripte di nanze le infrascripte bano uigilia laqualle e comã data adezunare: La uigilia dela pentecosta: La ui, gilia dela natiuita de christo: La uigilia dela asso, ptione de sancta maria: La uigilia dela nativita de scă maria. La uigilia de să piero e paulo. La uigilia de san simone e iuda:La uigilia de san mathia apo stolo. La uigilia de san iacobo apostolo che e de iuglio: La uigilia de san bartolameo apostolo: La uigilia de sco Andrea apostolo. La uigilia de san thomaso apostolo: La nigilia de san matheo apo/

stolo: La uigilia dela natuuita de san zobano bap tista. La uigilia de omni sco: La uigilia de san lau/ recio: Ite quado el uescouo comadasse alcuo de/ zunio speciale se deue fare: Le quatro tépore che sono quatre uolte lanno cioe la prima uolta nela prima septimana de quaresima cioe el mercordi e lo uenerdi e sabato sequeti: La secoda uolta nela septia dela petecosta cioe elmercodi uenerdi e sa/ bato sequeti. La terza uolta nel meso de septebro cioe elpmo mercore dapoi la croce e lo uener e la bato sequeti: La quarta uolta del mese de decem bro cioe lo primo mercordi da po la festa de sca lucia e lo uenere elo sabato sequeti: Ite tuta la q/ resuna senza le domeniche lequalle no se dezuna, ne. Ité quado alcuna uigilia ucnisse in dominica i loco dela dnica se deue dezunare el sabato dena/ ce: Alcuni altri di anticamente erano comandati de dezunare li qualli mo no sono in comadameti In tuti quisti sopradicti di comadati de guadare se deue la persona guardare de no fare opere ser, uile cioe ne opera manuale ne opatione de pcco specilamete mortale dondo uno medsimo pecca/ to e piu grauo comesso eldi dela festa cha eldi da lauorare: E quato ale ope manuale deue la perso/ na guardarse de no lauorare e no coprare seno co se da magiare de di in di como pan carne pese fru te e simile cose: Ma no p fare mercantia seno per acto de necesita quado no se po indusiare ne fare

pcesi iudiciale ne scriuere apcio ni fare fare que ste cose asoi famigli o lauoratori come de semiare e talgiare legne o lauorare e simili: Saluo se susse picolo de pdere la roba in tepo de guera o la uitu aria quado e in su lara p la pioza e mal tepo alora e licito in di de festa leuarla e cusi defenderse ba uendo susta guera di far cio che bisogna p li infir mi di caminare quado e grade bisogno no lassan do pcio la messa se si po audire e licito ancora ple chiefie e loci pietosi lauorare p lamor de dio baue do de bisogno: Chi ancora no se potesse quasi su/ stetare se o sua famiglia sen o lauorando in di de festa e asai excusato: Ma e bono in tal caso baue re la licietia dal uescouo dela terra o da chi ha sua autorita: Chi fora di casi liciti lauora lefeste coma date ouere che se debiane guardare per alcuo spa cio de tepo notabile no dico di mettere due punti nela uestimeta o ne lorto o uigna drizare una ui/ te o simile: ma daltre cose dassai tpo pecca mortal mete se esso no lauora ma fa lauorare la sua fami, glia. Et chi ha signoria in alcuna cita o castello e tenuto de farlo guardare a soi subditi quato po e sa comadamete: et e questo pcco cotra el terzo co madameto che dice. Memeto ut die sabati sancti fices:Ricordati guardare el di dela festa

A secoda lege sie che DE.IEIVNIO ciascua persona debia dezunare certi di cioe tuta laquaresima senza le dominice de viiii.di.iiii

Quadragesimam e le quatro tépore e le uigilie de certe feste cioe quelle che sono scripte disopra & secodo san thomaso dali.xxi.anni in oltra e obliz gata la persona aquesto dezunio de la chiesia per comandamento e non dimeno inanze a questo te, po se debia comenzare afar usare adezunare o piu o men secodo la etade e la forza mazore o minor dela persona. E uero che aquesto dezunio dela chiesia non son obligati certe persone come insir mi manisestamete donne pregne e specialmente quando non fussene de bona conplexione & bon pasto nutrice quado dezunado non potesse bene alactare e certe altre persone le qulle serebe logo adechiarare: Coloro che se trouano in camino se possano caminare e dezunare sono oblgati al de/ zunio como li altri se non possano fare el camino inseme con lo dezunio sonno excusatise tale cas mino e aloro necesario afare siche non postano indusiare ouero fare giornate picole si che potes, seno dezunare

E li poueri se non possono bauere tanta roba che basta loro auno magiare coueniete alostato loro sono excusati & ancora quando inanze bauesse, no sostenuto tanta same che non potesseno dezu nare posto che alora trouasseno asai per uno man

giare

E lauoratori etiadio seno potesseno co saluatioe coueniete del stato loro lassare ellauorare o sema

re dela faticha loro p dezunare ma e debisogno sa ticharse assai e con la faticha non posino sare lo dezunio sono excusati ma non altramente cioe se possono con la faticha o i tuto o in parte no inco reno in notabile mancamente del gouerno loro o de loro samiglia e così possino dezunare sono tenuti & così intende de ciascuno elqualle molto se afatichase

DE debili li qualli dubitano se lo dezunio sacesse lo ro grando nocumento debeno pigliare cosiglio da qualche confesore discreto & cosi sopra dicio si posano pasare secondo el consiglio aloro dato

madre chiciia non hauendo casone legiptima che lo excusa per og ni di che lo lassa sa uno peccato mortale Lhora conueniente del mangiare per de zunio e circa a nona: Indusiare piu se po quanto uole la persona: Mangiare molto inanze ala dicta hora e male e quasi rompe el dezunio saluo chi lo sacesso perche si sentise sensibilo nocumento per lo tanto aspectare. Beuere fra giorno non ro, pe dezunio & cosi bere la sira co magiare alcuna picola cosa non pero pane ma fructo o cosectione acio che lo uino no dislaua lossomacho e permesso e chi ha famiglia o seruitori debia iducerli qua to po comadameto adezuniare se no hano casone

legiptima che li impacia non e tenuto percio al forzarli acio doue sequise piu tosto scandalo cha altro de questo

DE. DECIMIS, DANDIS A terza lege de la chiesia parte pero fonda/ ta in rasone naturale e diuina sie de dare le deci/ me : In pero che li ministri de la chiesia che serue/ no al populo siano nutricati dal populo questo uole la rasone diuina & naturale ma la determina tione dela quatita e dele lege canonice cioe dare la decima parte deli fructi che recoglie la perso/ na inle soe possessione ouero de altro che ne nese secondo lusanza del paese & la decima parte del fructo del bestiame lequalle decime quato aluna parte cioe prima se chiamane prediale: Ma quele del bestiame se chiama mixte: E se si debeno dare la decima parte delo guadagno che fa la persona dela sua arte o officio o altre intrate lequalle se chiamane decime personale laqualle decime personale sonale se debeno dare ala chiesia sua parochiale o ad altro secodo lusanza del paese: Le predite adu/ cha decime doue e de usanza di dare se debbeno dare senza dubio niuno. In quello paese doue no se usa de dare debe bauere sempre lo animo apa/ rechiato adarle o tute o parte secondo che la chie sia uolesse usare le sue rasone sopra cio & tale dis, posicioe sa la psona essere sora de picolo dela sua salute quato aquesta pte cioe de no dare la decima doue no le usa de dare secondo san thomaso la doctrina del qual e coprouata dala chiesia pos to che li canonisti altramete dicano seria bona ca utela esano consiglii adomadare dal papa chi po tesse aremssioe del passato e liciecia plauenire di potere dispésare tale decime specialmete prediale dale qualle se fa piu dificulta o de tuto o de parte secodo che pare ala psona che la adare. Et se non po de cio fare capo al papa dal prete al qual saper tene de receuere tal decime specialmete pdiale a/ domadare o remissione o licietia como li paresse de dispensarle & che a cuna cosa li desse in pte de cio e del resto domadase remissione o dispensatioe seria bona discretione e lui lo faria più uoluntera specialmete doue se usa de dare sino tute qualche cosa de decima quel no si uol lasar che lusaza

A quarta le TDE.CONFESSIONE ge sie che ciascuo o mascio o semina poi che e ue nuto a lani dela discretioe cioe de conoscere el be dal male cioe el ben dela uirtu dal male del pcco se deue cosesar alo sacerdoto tale che lo possa absoluere una uolta lanno alme.ex.de.pe.& re.Om nis utriusq. Chi questo no observa pecca mortal mete salvo se no potesse hauere copia del cosesso re ouere aspectasse da chi apoco qualche bon cosesso se ouero dubitado forte dela ignoratia o malicia del consessor da chi lui ha copia alui potere esse del consessor da chi lui ha copia alui potere esse del consessor da chi lui ha copia alui potere esse del consessor da chi lui ha copia alui potere esse del consessor da chi lui ha copia alui potere esse del consessor del consessor

re nociua ouer essendo excomunicato de maiore excomunicatione & essendo solicito acercare da essa la absolutione & ancora non lbauesse auuta Neli quali casi tolti tali impedimeti se consessa se za indusio se uol schiuare especcato mortale

DE:COMVNIONE:FIENDA Agnta lege un uersal sie che ciascuo e ciascu na uenuta ala eta dea de sopra se debia coicare almen una uolta lanno nela pasca dela resurectio ne questo non observando pecca mortalmete.ex de. pe. & re. Omnis: Saluo se con licientia o con siglio del suo confessor indusiasse alcuna septima na piu oltra che la pasca per che alora ha forse al cun ipacio: Ma che lassa che non se comunicain tuto lanno non li po dare liciecia niuno plato se/ no il papa. No deue poto adare alcuo ala coione co peco mortale p seruare questo comandameto poche ne faria uno altro molto piu graue.ma co fesso e cotricto de ogni peco mortale como inte de la chiesia se debia coicare: Quado se uole coica re lapsona deue esser dezuna cioe no bauere pso niete di mazare o de beuer ni medicina ni altra co sa dala meza nocte igiu del di chese coica facedo il contrario pecca mortalemente: Questa regula no se intede p li isirmi grauemete che hano biso gno del cibo spesso. Et chi psua negligetia haues se lassato o cosessione o consoe no la facendo nel tpo debito e cusi essedo i stato de danatoe torni

tosto a penitentia e supplisca piu tosto che po el deseto comesso cioe de confessarse e coicarse

TDE: MISSIS. AVDIENDIS A sexsta lege dela chiesia sie che ciascuna p Sona debia odire ogni di de dominica una me sa integra dal principio ala fine:de.con.di.i.Mi/ sas Questo acora medesimo pare chel dica lo de/ cretale ne laltre feste comandate dela chiesia cioe che deue odire la mesa: ex: de feriis: Vt diebus dominicis & festiuis Chi questo no obserua p cia scuna uolta pecca mortalmete saluo se hauesse ca son legitima che lo excusasse Como chi susse ifir mo o seruisse alo infirmo e non lo potesse ben las sar: per andare ala mesa o la dona che non potesse ben lasare li soi siglioli senza picolo o lhomo che bauesse acaminare o afare alcuna cosa de grande importacia senza hauere inducio o simile cose o ancora quando stesse in uila e non dicesse mesa se non molto da loga doue no potesse bene andare Et sel prete che dice la messa fusse oconcubinario notorio o altro no se po hauer secodo latiche lege no se douiua da tal audire : Ma nel cocilio ultimo facto a costanza fu ordinato che le psone no sia ne tenute aschiuare tali sacerdoti neli officii loro se no poi che sono denuciati i chiesia da loro pla ti che se debiano schiuare dode meglio e odirla da tali che no oldire quado altro no se po hauer et deno lisignori e madone si odinare li exercitii diso

seruitori e scruitrice che quanto e possbile ge dia no tepo di potere audire una mesa el di dela festa QVOD. omés uitent ea que sut i excoicatoibus A septima lege dela chiesia sie che la persona no facia cosa la qualle essa ba uetato soto pe na de excoicatine pero che facendo alcuna dele p dicte cose e specialmete quado sapese laexoicatio posta sopra cio farebe pcco mortale tropo longo serebe aporzere tuti li casi dela excoicacióe e mol to dessi sono eli no se apertene sapere al uostro sta to ma pur de alcui faro mentione alprincipio dela secoda parte de questo tractatello CQVOD NEMO: CONTRA. ECCLESIAM: opetur A octaua lege ecclesiastica e di no sare con tra la liberta & comunita dela chiesia poche seria peccato mortale cio facedo scietemete come di pigliare o fare pigliare alcuna persona i chisia o ci mitorio o altro loco sacrato ne per debiti ne per malificii comesi saluo se fusse publico latrono o incenditore de campi o che banesse facto malisi cio in quello loco & non se deuano ocupare le chi esie o loci ecclesiasti cu cauali come molti iquali ne sane stale ne con ustuaglia ne con légiame e si mile cose Nosse deno ancora far citar persone ec clessastice nele corte de seculare piu tosto si uogli ne in ciuilene criminale senza licietia e bene plas cito de lore plati: Ma bano arispodere ale corte ecclesiassice de le cose de le chiesse o mobile Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d

Pal. E.6.2.26

de fraternale ammonitione & auisare o denuncia re ali maiori plati de glli tal chierici che male se por tano dele dce cose nulla lege o stato se de fare che uega cotra larasone dela chessia esimile altre cose QVOD.NEMO. participet. cu excomunicatis YT deue ciascuno fidele guardarse de no pra ticare iparlare o imagiare o altre cose co quilli li qualli publicamete sono excoicati o denutiati essere excorcati da plati ecclesiassici seno icaso de necesita o psone alus strete p paretado o i alcuno alrto modo ma sopra tuto se de guardare deno tro uarle co tali neli officii diuini poche pecaria mo talmete sapedo lui quello tal co chi participa neli officii diuini estere excoicato specialmete gdo lapsona e i loco o de tal coditoe che sa o po sape asteuilemete se uol tal ordintione dala chiesia: Ma nota ben che coloro che sono excoicati dalcua ex coicatione maiore posta nele lege canoni be o si nodale nullo fidele e tenuto schiuarli i alcuna co/ la etiandio neli officii diuini saluo se susseno denu ciati publicamete essere excoicati o ancora se fus? seno excoicati phauere batuto persona ecclesia/ stica & in quisti dui casi se deueno tali schiuare nels officis diuins & nele altre cose de non partici pare con loro & deto questo de persona ecclesia/ stica e per ordinatione facta de nouo Et nota che quilli che se deuono sebiuare ne li officii diuini di non participare cum loro per excomunicacione

nela qualle sono icorse quado el facto pehe sono excoicati fusse secreto deui tal schiuare i secreto cioe tra ti & esso trouadoti e sapiedo tu tal essere excoicato e no deui schiuarlo in palese : ma quan do e manifesto che la psona sia excorcata ouero e manifesto el facto pche e excoicato si deue schi/ uare nelecose sopde cioe doue susse stato denuti ato excorcato o hauesse batuto chierico i alcuo mo Et nota che oltra el pcato si comete participa do co li excoicati auedutamete i casi no coceduti el quale e motale participado co tali neli officii di uini acora participado nele altre cose come plare magiare & altro in caso no coceduto dale lege e pecato mortale quado questo si fa i dispresso dela chiesia o cotra licomadamenti facti da soi prelati specialmete sopra de cio: ma fora de gsti casi cioe del dipresso o comandamento secodo san Thoma so nostro & altri doctori e peccato uenial partici pare fora deli officii diuini & in correse oltral pec cato la excomunicatione minore co la qualle non se deno pigliare li sacramenti ma in ance deue far sine absoluere dalaquale po absoluere colui elqual po confessare: Ma da la excomunicacione maio/ re non po absoluer in serior cioe minor del uesco/ no de quelo uescouato & el uescouo doue princi/ palmente e lhabitatione o altro con licientia delso & in alcuno caso e res ruato al papa. Ma dala ex/ comunicatione facta da lui, DICO, COME,

si fano spesso p le corte ecclesiastice no po absol uere seno esto che la facta o sur superiore o altri con liciencia de colui che la facta o el succesore iquello medesmo officio (DE.CONSTITV TIONIBUS, EXCOMUNICACIONUM lascuno uescouo bene ordinato sole hauere certe costitutioe priculare le quale obligano lihabitatore de quello uescouato adouerele obser uare e sise deue observare tal ordinatioe e izegna rse de saple se po especialmete che ce solono esse re tra esse dele sententie date de excumunicacióe percio se de guardare de no icorerialcuna deque le cose doue e posta la excumunicatoe: Quando acnora li plati & ecclesiastici excomunicano alcu no publicamete como se usa cului che e excomus cato o per susta casone o no iusta che sia a sante che sia absoluto dala excomunicatioe non debia/ no parlare co li altri fideli seno i caso de necesita oco certe psone alui strete ne iparlare ne i magiar ne altramete praticare:ma singularmente se deue guardar de pricipare co laltri fideli ili officii diui ni pche i tal caso secudo tuti idoctori pecaria mor talmete. Questo medesimo dico quado fusse i cor so i alcua excoicatoe maiore posta da le lege cano niche coi osinodali [DE. VSV.CIBORVM Anona lege dela chiesia uniuersale sie che in certi di non se mangia carne e malcuni al tri di so non se mangie caso ne oua e chi faceste

elcontrario e scietemente cioe non bauedo cason legitima che lo excusa cioe de in sirmita pecca mortalmente quado dubitase atale infirmita o de belita che lo excusa pilgia conseio si po da discre to confesore e sera securo: Quado etiadio elmedi co dicese cio estere de bisogno:ancora serebe asai excusa: În decre-di-ii-denigi tuta laquaresima e uetato de magiare carne caseo & oua chi aducha no dezuna debia usare cibi gresmali si no e isirmo de viiii di in: Et i tuti idi de uigilie comadate di dezunare: e nele quatro tpore & i tuti lidi de uene ri de lanno e comadamento de non magiare carne Ma quado el magia caseo o oue secodo san Tho maso in questo se po cu bona conscietia seguire lu sanza del paese doue se troua lapsona e specialme te neli di de dezuni de lachiesia doue pare che sia piu dubio & pochi hauesse sufficiétemete daltri cibi serebbe piu excusato neli dicti di de dezunio astenerse da le oue e caseo el contrario facedo no condamno item in italia e usanza antiquissima & laudabile e rasoneuele laqualle sa lalege de no mã giare carne el di del sabato & chi facesse el cotra rio doue e tal usanza scietemete & no essendo in firmo peccarebe mortalmete: ex.de.ob.ie. Vero e che quando la festa de natale uene i uenerdi o sa bato pono li christiani licitamente magiare carne intal di: Saluo se non bauesse uoto el contrario o ne la regula sua quato areligiosi cusi ha de chiarato la chiesia Certe altre legge e conmandato dala chiesia sono facti aduersi stati de psone iquali q no pongo pche no pare debesogno ma ptengosi areligiosi o chierici o prelati Lo interdicto quan do fosse posto da chi lo po ponere si debe diligé temente observare & ne venire contra ne iduce. re altri aromperlo poche sereia gră peccato cioe de no trouarse alo officio niente Et ancora e ue, tato atuti de no fare torniamento e chi fa el con trario pecca mortalmete Ancora oltra la hobedi entia e obseruatioe de comandamenti scripti da la chiesia debe ciascuno hobedire atuti soi supio re ouero prelati spirituali o teporali nele cose iu ste e rasoneuele lequal no sia contra il comanda menti de meser dominidio o dela chiesia & i quel le cose circa lequale ba sop dese auctorita cu eiu riditione Et prima da considerare chel siolo e te nuto ad obedire & far reueretia a ipareti & sub uenire a ibisogni lori si fa il cotrario in cosa no tabile disubidiedo cerca il gouerno dela caxa & contra ogne suo uoler puo ester molto be pecca to mortale sels sa notabels i reuerentia dicendoli iiuria o uilania o batendoli e mortale se non glia iuta neli bisogni teporali quado puo pecca mor talmente lassandoli patere notabili dexasi doue potendo subuenire e non lo fa per negligentia o per malitia & e tenuto in caso de necessita extre, ma piu presto apadre e ala madre cha ala moglie

ofioli o altre persone lohannes Neapolitanus Et cussi similmente e tenuto il padre & madre non solamente dar ali figlioli el nutrimento cor porali ma ancora el nutrimento spirituali cioe da maiestrali & doue offendeno corregerli e ca, stigarli Altramente se per loro negligetia li fio, li deuentano catiui e fano le sceleratione dal qua le si guardarano se fusseno correpti e imputato ad essi apeccato non picolo ma molto graue e mortale & non uno ma tanti da quanti mali de peccati mortali aueriano denuto e pututo corre gerli & no lanno facto pnon porre cura debita Et cussi ancora se deue honorare & aiutare tuto il parentato ciascuno del grado suo Eli signori deueno asutare li loro subditi & quanto e dala parte sua cum suoi boni exempli statuti & pene poste ali transgressuri inducere li subditi a bene uiuire El contrario de queste cose facendo e co tar al.iiii. comandameto che dice bonora patre tuum bonora el padre tuo ela tua madre e tucto el parentato

papa Et il legato & sopra tuti quelli che sonno nelli termini che sonno nella sua legatione Et lo ueschouo o arciuescouo e sopra quelli che se moua nel suo uescouato El sacerdote parochia le & sopra le personi dela sua parochia El signo re temporale e sopra lisoi uassalli Eli patroni de

la casa sopra la sua fameglia El padre ela madrea sopra li fioli el marito sop la sua mogliere circa alcune cose cosi di certi altri: Quando adonche comanda el plato eclesiasticho o seculare sia chi si uole al subdito cosa che e contra li diumi co mandameti non se deue obedir albomo ma adio cheli domada il contrario: Ese p schiuare danno o scandalo suo o daltri & grade e uolesse pur o, bedire al conmandameto non iusto pecca mor talmente se p non bobedir nela cosa ria ne segta grande scandalo e danno ase o ad altri mente a/ lui e imputato ma tutto glie grade corona Qua do ancora gle commanda el superiore suo cosa i che non basopra lui auctorità e potesta posto che quello non fosse male in se non e tenuto ad bobedire piu che si uoglia lo exemplo sel uesco, uo commandasse ad uno suo subdito che gli desse la roba sua non e tenuto ad hobedire piu che uoglia poi che la sua auctoritate non se ex/ tende sopra de cio bene lo porsa punire de pena pecuniaria hauendo facto il perche Se comman da il padre alo figliolo che piglia mogliere o che se facia religioso non etenuto ad hobedire posto che possase uole hobedire in cio senza peccato non bauendo sacto il uoto del contra/ **T10** 

Vna regula generale te do per sine delo parla re della inobedientia Et e questa chi trapassa alcuna ordinatione o comandamento o dela chi elia o de soi maiori cioe plati de quelle cose iche e tenuto ad hobedire quantung sia in se picola e legiera quella ordinatione se p despresso la tra passa refundando dessere subiecto atali legi o or dinationi pecca mortalmente onde dice sancto bernardo i libro despensationu & pcepto conte tus ubiq dampnabilis e questa e propria e sinalmente inobedientia: Ancora liliggi eli stituti de le terre scripti se deueno observare doue non sia no contrarie ale legge diuini o canoniche

YINVIDIA-L secondo uitio capitale se chiama inuidia dice Iohanni da masceno che inuidia e una tristi tia che ba lamente humana deli beni daltrui ma nota secondo santo sancto thomaxo daquino che in quatro modi po lapersona contristarse de li beni daltri e sulo lo ultimo e propriamente inuidia El primo modo sie quando la psona se atri sta & ha despiacer e dolore dela prosperita riche za e grande stato daltri perche teme che quello tale crescendo o perseuerando nela sua prosperita teporale nolo sequite dischazi & dampnezi lu o altre persone nel stato spirituale o teporale co tra raxon e p questo respecto si cotrista Et p co trario salegra quando ade o uede che sia bumi/ hato tale & abassato siche no possa far despiacer ad altri cotra raxon questo ppriamete no ne iui

dia & po esser seza peccato & cum peccato cioe ado la psona bauesse tal tristitia no solamete p lo dito respecto ma acora pche uol mal aquello tal e seco do la glita de quella mala uolota se iudi ca o mortal o uenial e no e suidia El secodo mo do sie gdo lagsona se cotrista delbe daltri noche sia coteto che abia il pximo be ma se dole e se co trista che no ha tal be lui Quella tristitia se chia, ma zelo no e iuidia ese e di cose spuali no e pec/ cato ise ma laudabile ipoche se de lapsona doler & auer tristicia tépatamete po acioche no salti nela acidia di no auer quel uertu e nofar quel be util ala salute che uede nelaltri Se e tal trissia de beni teporali secodo la gtita dela tristicia e pec/ cato mortale o uenial o nullo p cioche se subito gdo se uede leuar su nela mete tal tristicia pma cameto cha ode richeza o de honor odi belleze o de uestimeti o de fioli o altre simili cose lequale uede auer laltri la psona discacia pseclamee no e peccato ma e merito puictoria dela tetatioe lau dado il signore cotetadosi delo stato so seno su bito remoue tal tristicia ma pur ci sta su i essa e co fatica la raxon pur se coteta del stato so seco do la uolonta de dio e uenial ma quando tanto si cotristasse de tal machameto che uen qui uno odio de dio e coturbasi fortemete eno se curaria de no esser mai nato al modo essta tristicia e pec cato mortal no pero iurdia ma piu tosto accidia

El terzo modo sie ado la psona se cotrista del be daltri pche gli par che cului no meriti tal be ma che ne sia idegno poche e catiuo questa tristicia ãcora no e iuidia chiamase emulatioe & zelo ne la scriptura scă laqual ueta e dice che no se deue pighar tale tristicia pche queste cose tporali son despesate p diuina puidetia e sono date spisso a> catiui ouer acio che cosi derado la diuina bonta e largeza uerso diloro tato catini se uegono ari conoscere & emedarse dele sue iniqua ouer se no lo sano be tal cose tporali so date alore premu/ neratioe che fano de qua cioe del be che fano iq sto modo e pacrescemeto de sua danatione p sua magnitudine Et da laltra pte e tato grade il pio che e reservata nelaltra usta al boni e gaudio epa ce dela mete del be opare che no deueno curar li uertuosi se no ano deli beni tporali liquali so ua ni e caduchi e cossi non se deue cotristare de tal cose poche auega che tal tristicia no fose iuidia no seria po seza peccato se ce stesse soi esta e po ria tato crescer che seria peccato mortal cioe qu ne ueisse apésar e creder deliberatamete che dio no abia la puidetia degliati humai ouer che dio no pueda iustamete ma che sia aceptator de pso ni tute queste so grade blasteme de dio e pecato mortal e pcedeno da tal tristicia disordinata chi tosto nola refrena e po dice be el sauso ali pricie pu reparate El grto modo de tristicia si e gn la

psona se cotrista del ben daltri o teporali o natu rali o spirituali poche lauaza e supchia lui o e 1/ quali alui i quelli tali beni e cusi par ala mete de quella psona che p che il pximo atal beni sia aba sameto e menorameto dela gradeza bonore e fa ma sua che si troua che daquel beni del quali cer ca la sua exalatione tata gta alui o piu che lui e po sene cotrista e no uoria che auesse quelli tali beni e spirituali o teporali questa e ppria iuidia E quo e tal rascione co tristicia deliberata e de beni notabeli e semp peccato mortal: Lo exeplo cotristase ladona che no ha fioli che altri nabia e i tato se cotrista de questo bene daltri che essa no ba o acora se lauesse che no uoria che laltre lauis siro deli beratamete pehe questo li par un so aba sameto altri bauere quel che essa no ba o p quel medesmo che lei ba questa e inuidia mortale Co tristase uno altro chel uicino o cidadino sia piu richo o piu nel stato e neli officii che lui o gto che lui in tanto che deliberatamente uoria che cului no bauesse quelle richize e quelli officii pa redo alui che ne seria co piu bonore questa e iui dia mortal dela qual sopiene le corte eclesiastice e seculari e pcio e grade picolo po nel tporale e del spiritual che se troua i esse cotristase unaltro dela scientia idustria o senno o scita daltri i tato che no uoria secodo la rason che lui auesse quela sciecia seno o bota po cheli par gto meno se tro

sero simili alui o da piu de lui tato lui foria piu reputato e Questa e iuidia mortal questa mosse il demoio ateptar li primi nostri pareti ada & cha Ma nota che se tale tristitia del bedaltri fussiro picole cose no seria ise mortal etdio co rascione deliberata Lo exeplo el garzoneto ha iuidia chel suo copagno o fratello habia atauola melior pte che lui de carne o de altre cose e no uoria questo no e mortale Lo scolaro se cotrista chel suo con pagno fa be uno latino e no uoria pecao e ma no mortal Similmete qui de cose gradi uene ala me te di pesiero dela iuidia del be del pximo e la se/ sualita se cotrista de tal be e no uoria qui che nola uesse Ma la rascioe che cossidra che deue esser co teto del be delo pximo e no se cotristrar e sili re/ cresse che li uada pla mete quel mouimeto de tri stitia & ecoteto che labia quel & altro no e pec cato mortal ma ueniale se cie alcuno piacemento sésuali come ad uiene pla maior pte del uolte ne li impfecti quado de cio sono temptati & alcu/ ne uolte neli psecti pose acora si tosto e be caciar tali mouimeti de tristitia che no seria peccato et dio uenial ma corona de merito pla uittoria dela tétatione [FILIE.INVIDIE 1 Le fiole de la iuidia sono cinq secodo san gregorio Cioe. O/ dio Susurratione exaltatione dela aduersita cioe del mal daltri esser alliegro Afflictioe del be dal tri & detractione UDE.ODIO

A prima fiola dela fuidia sie odio poche co, munamete chi ha iuidia ad altri li uol male pcede ancora tal peccato delo dio alcuna uolta da ira quado si sta in essa Odio si e de auer idete statioe & abominatioe el primo o desiderar ma le ad altri no ha debito fine E chi desiderase mal alguno al pximo p debiti mezi e modi acioche p quel flagello se convertesse adio o non potese far tato male questo non expriamete Odio ma più tosto carita & chi lo uol chiamar pur Odio pche lo dice la scriptura e bono odio e semelme, te bauer el peccatore i abominatione p lo so pec cato no ingto e creatura de dio ma in gto al suo peccato e bono odio Et guarda che non miscoli luno colaltro cio e che plo pecato del pximo ai i odio ancora la sua psona e gto creatura de dio siche ale sue grade necessitade nolo uolesse aiu/ tare pehe questo seria peccato de odio Ma baue re el pximo i abominatione o desiderarli alguno notabile dano i psona o i fameglia o i fama o i a micicia o i patria cioe che ne folle caciato omni roba cheli fosse tolta opesse o altri modi cu ra/ scione deliberata pricipalmete pinale che li uole moso da Inuidia o da Ira e semp peccato morta le ciascuno di questi modi supradicti da pse lo es xeplo Chi desidera chel pximo suo pda la sua ro bai pte notabeli senza altro piu male quell e pec çato mortale e cusi delaltri itedi semp quado cie

el consentimento dela rasone poche la persona bamouimenti nela mente de odio contra alguno. de uolerli ueder male & in un subito par quasi chel uolese uedere ma secodo la rasone cogno/ scedo esser offesion adio no uoria & in segno de cio no li faria male alguno ne faria far ad altri se be potesse neuoria cheliberatamete che altri li fa cesse no e questo mortal o uenial o nullo Et no ta la multitudie inumerabile de peccati che si sa cino circa lodio chi nolo lassa totto Se uno por ta odio mortale ad altri i algun modo sopdicto gte uolte li torna nela mente quel odio cotra di quella psona cu quello aimo deliberato de uoler/ uedere notabeli mali semp de nouo fa un pecato mortale dode se tene tal odio mesi o ani come sa no molti sera i fine de lano un numero inumera/ bile di peccati mortali p quel odio & po guarda cheno labi tu simile ISVSVRRATIONE

A secoda fiola dela iuidia se chiama susura tione e questo si e gdo la psona dice mal dal guno e quel che par male & che a ad puocare a dispiacer lo oditore i uersodela psona de chi di ce lui no essedo psente po sa aquesto sine p tor a lui o ipaciali la micitia che ha o poria hauer con quelle psone ale qual dice tal mal etuto sa p farli quel dano e p mal chesi uol questo e pecato mor tale se beno ne segtasse male che itende & e mol to piu graue gto ne segta tal dano cio e pdimen

to de amicitia Ma che dicesse alguno mal daltri che sosse uero asine che cului achi lo dice el qual se sidaua de glli schiui sua amicitia si che no rima ga iganato nel spirituale o teporale o seruado lal tre debite circustancie questa no e susuratione ne pecato ma acto de carita chi p murmuratione di ce tale parole daltri che mete discordia fra li ami ci & amicicia daltri sa perdere no hauendo pcio questa intentione pur pecca grauemente quando le parole sussirio inse di tata malitia che haue siero ha conducere acio

EXALTATIONE: DEL:MAL: DEL:PR

A teza fiola del iuidia si e goder & allegrar se del aduersita del pximo o spirituale o teporale per male chili uole e quando e de male notabele c cum rasone deliberata e pecato mortale. Ma si e dalguno picolo damno temporale e ueniale Et simelmente quando essendo di grade cose o male non ci sosse consentimento de rasone ma alguno piacere sensuale & e diuerso peccato da la Inuidia

OSPERITA: DEL: PROXIMO

A quarta figliola dela inuidia si e affictioe e contristarsi dela prosperita daltri o spiritu ali o temporali cio e quando alguno ha inuidia ad altri desidera et cerca in che modo a cului

chi a Inuidia piu prospera e meglio fa li, facti soi lui le cotrista e questa e fiola de iui dia dela qual parlemo q & e diuersa da essa inidia & e peccato mortal circa cosa notabile e cosintimeto de raso ne altraméte e ueniale (DE TRACTIONE A gnta fiola de iuidia se chiama detractioe cioemal oculto daltrino bauendo alguno debito fine e no essendo psente cului dechi se par la Et questo peccato ce molto iuelupato el misi ro modo e poco sene fano coscientia & meno se de menano le psone & leria sufficiete quello so lo adanare la psona perpetuamente E sapi che in septe modi questa detractione e peccato mortal El primo si e gdo dice la psona mal daltri falsa/ mete cioe sapedo ocrededo che no sia uero quel che dice a questo sine per farlo tener catiuo e co si tuor la bona sama questo e mortal etiadio se no ne sequesse la ifamia di quello peroche no lie creduto El secondo modo si e quado al mal che sa o che aue odito da altri lui ce iuge alcuna co/ sa notabile che no e uera per tore la sama di cue lui e farlo tegnire catiuo El terzo modo si e qua do dice male daltri loqual male ba facto sui de chi dice ma e oculto e lui lo manifesta achi non lo sa per farlo tegnir catino El quarto sie quan/ do el bene che se dice dalguno la persona lo ne/ ga malitiosamete dicedo che no euero che labia facto ouer gdo tace el be daltri maliciosamente

El anto sie quado dice el be facto daltrui ecr fa, cho cu catina itentio cioe p uanagloria o simili p torre usa la fama El sexto sie gdo la psona dice male notabil daltri & e falso dode segta ifamia a cului posto che lui facia asto no p torre la fama ma p caciar: El: vii. sie qdo dice la psona male no tabile daltri oculio & e ucro achi no lo sa dode po segtar la ifamia de cului po che e psona dadar la ma dice p nouellare e peccato mortal se quelo che dice e îse cosa de torre lafama daltri e queste so quel cose che sa pregono ala honesta dela ui/ ta come se dicesse e bauesse facto peccato delu xuria o che bauesse facto furito o simili ma si di cese picolo mal daltri p zaciar e uenial come si di cesse che iroso liticatore uilatatore poposo scar so o simili Aiogo loctauo mo de dir mal daltri gdo e mortal cioe gdo denutia o accusa ala cor te eclasiastica o ciuil el peccato daltrui pricipal/ mete pifamarlo p quel mo ma se questo facesse pacto de iusticia Intedo el be de cului el qual a/ cusa dennutia cu le debite circustatie no pecca ma fa be gtuq acului ne remaga ifamato Qua/ do acora la psona dicesse el pecato oculto daltri p carita achi ha cura di quel peccator o altra ho nesta psona acioche lo amonisca e medase serua tele debite circumstantie acioche cului achi lo dice non sia ingannato da esso non e peccato ma qui se uole usare bona cautela

El nono modo si e gdo del peccato occulto dal tri mortal se sa la psona cazone o sonecto o mo tetto o fa alcuna cetula e mettesela ialcuno loco doue sia trouata e lecto quello peccato o si la las sa cadere li o trouadola posto che lui no labia sa cta la mostra ad altri e tutto questo affine p fare tener catino cului questo e mortal e atal caso se/ codo le lege canoniche o ciuile ce so poste altre pene teporali e nota che chi toglie la fama ad al tri fuor ordine de iusticia como aduene nela de nuntiatioe o accusatioe o oltra manifestatioe p carita seruate le dicte circustancie oltra el pecca to che se fa e tenuto arestituir la sama che ha tol ta se se recorda e troua quelle persone achi a de, cto quello male e se quello restituire non li sosse grande picolo de receuer gra danno o i lo auer, o i lapersone donde se falsamete a isamato deue dir a quelli che 10 falsamete o parlato e dixe que sto male si dixe el uero ma era occulto quel male aquelli e ad altri deue dire che iniustamete o par lato male e como meglio puo senza dir busie e se auese saputo de certo cului de chi a ditto ma le como la ifamato deue acora adesso domadare pdonanza dela fiuria facta ma chi dice el mal dal tri notabil el qual e publico e maifesto p nouella re piu che paltro custui no e seza peccato ma e ucial ise e pche e publico no e teuto areder la fa ma ditto lo uer et chi sta ad odir lo mal notabile

cioe quando altri lo dice cioe de peccato mor/ tale se per suo dire lo induce adire o seglie piace cu raxone deliberata che sia detto mal de cului per iuidia o odio pecca mortalmete se li recresse ma per uergogna o timore o negligetia sta ge/ to elassa dire no dimostrando che lui ne sia male conteto perlaqualcosa cului sene guardaria pec ca mortalmente e quando uensalmente secondo che la persona el mettino desso atacere Se e pre lato di quel che dice male par che sia i esso mor tale quado per negligentia o timore tace creden do poter toler uia quel male dire per suo repren, dere senza uenire maiore scadalo Se no e suo pre lato & no dimeno poria quello biasemare tolere uia abilimete secondo el suo iudicio e nolo fa do de ne segta grande scandalo par similmete mor/ tale doue non hauesse qualche buono rispecto chelo scusasse quado ancora solamente lassa per timore mondano o uergogna la riprensione o di mostrare cheli dispiacia la detractione perloqual timore fosse disposso affar cotra li comandame, ti de dio scria mortale

Ra si chiama el terzo uitio capitale Ira secon do sancto augustino e appetito de uendecta cioc desiderio dela punitione daltri e questa ira e peccato ado mortal e quado ueniale: Ira e peccato mortal i sey modi IRA: ERGA. DEVM

L'primo sie gdo la psona sa lira cotra dio p qualche aducrita che glie uene desiderado cu ra son deliberata cosa cotra onor de dio psatisfar ahra sua: DE IRA. ERGA. se. met. El secodo si e ado sadira cotra se medesmo auedo alcun mã camato e tato saracia che co rason deliberata di sidra de farse male notabile ase medesmo ochi al tri gli facia male cotra hordine de raxon IRA CONTRA.LOPROXIMO.El terzo modo e qui se turba cotra el pxio piiuria che gli p che. labia fa cla ase o ad altri o paltra caxon desidra co raxon deliberata che sia punito notabelmete da chi no ha potesta sop delui Elmi: sie qdo p si mile caso desidera deliberatamete che sia punito notabilmete piu che no merita il suo fallimento El gnto si e che gdo be uolesse che fosse punito da chi ha lapotesta sop de lui e no piu che meri ti sua offensa no dimeno asto desidera delibera/ taméteno pzelo de sufticia ma pfatisfar alape tito so cioe uederli mal notabile El sexto si e qui si forte se turba nela mete cotra altri che pde la carita cotra di lui siche si belo uedesse i caso de gră necessita no lo aiutaria p lira che li porta de lira qui se maifesta i facti o pole no dico q p che seria ialtra spe Ira e pco ueial qui desidra la gsona deueder puitioe exfto e cotra chi se turba satisf fare altra sua etta deliberatamete lo exeplo Qua do desiderasse de dare una goltata picola o tirar

p li capilli el garzonecto p qualche despiacere. che gli babia facto o simili. Quado ancora i uno subito dira pare ala psona de uoler uedere grade male ad altri ma secodo la raxon deliberata non uoria & i segno de questo se uenisse alcuno mal acului cochi e coroziato ne sera molto dolete e no uoria questo e ueniale Quado ancora fa u pi colo excesso in uoce o i acti desuor e ueniale Ira no e peccato quado auenedoli cosa che li sia pe/ nosa o iiuriosa nela mete se comeza aleuar su al/ cuno moumento dira ma subito lo uece pochi pcio so chi questo faccino e chi u puocho no se lassi goluppare spesse uolte e specialmete chi a regger famiglia o molto praticare colomini del modo similmete quo lapsona se adira de soi dife tti o daltrui cosiderado de punirli como e dita la raxon osi p penetetia de diume dissipline e uigi lie o altre aspreze o bactedo altri edesiderado de punirlo como rechiede quello fallo comesso ha uedo circa delui o altri achi sa ptien desiderado che sia punito como rechiede la rason pacto de iusticia ofta ira escă e bon seruate le debite cir/ custacie e chiamase ira p zelo secodo san grego, rio e questa ira de zelo seza alcuna offuscatione de rasone ebe xpo quo colflagello chacio del te/ pio uedeturi ecopaturi dice grisostimo che seza asta ira nose coregono li uitii chi piglia lira cati uae no la lasa torna i odio eguarda como itra ite

NOTA:TRE.RASONE:DE.LIRA Ecodo el sauso sonno tre differentie de lira uitiosa la prima se chiama acuta & e i colloro li quali subito se turbano & adirano pligiera cosa & subito la lassano la secoda se chiama amara & e i colloro che tegono assai lira e logo tepo tenando sermo nela mente la siuria receuuta la terza se chiama graue & e i colloro che no sanno le uar uia lira se no ne uengono i uendecta tenedo lo animo ostinato sop cio Quando ciascuna di queste sia mortal ouer ueniale peccato piglia la regula di sopra doue o detto de lira lra secondo san gregorio a seie sigliole cioe indignatione in fiamento daso gridare uillania de parole biaste ma & rissa

A prima fiola de lira sie indegnatioe ouero desdegno e questo e chela psona a una certa schueza cotra chi era adirato che glie pena aue, derlo o udirlo reputado idegno quello che glia facto la graueza de questo peccato se deue indicare secodo lira donde pede Et nota che quado la persona ha receuuta la iniuria i parole o i facti notabeli e certamete no gli po mai licito de por tarli odio o turbarese cotra lui Et quado quello che la osteso adimanda perdonanza se deueria recociliare pdonare cioc acceptar, bumiliatione e parlarli & responderli & no li negar quelli acti

che si fano comunamete ale psone cioe desaluta re gdo lo troua o simili Et se no glie pdonasse e stesse pur duro & no uogherli pdonare p desde gno che tene cotra lui peccaria mortalmete Ma no e tenuto questo tal ipazarse domesticamete como si fa colamici, o como facea prima cu quel lo medesmo piu che se uoglia Esigli fosse tenu to asatissar niete de roba o daltra cosa no ostan te che labia cussi pdonato la ossesa & aceptata sua bumiliatio e po acora cu bona cossentia adi madare elsuo di che glie tenuto o iiudicio o for di iudicio se uol qui lo po satisfar o allora o plo auenire e acora po lassar e iati cului che la iiuria to li domadi pdonaza auegna dio che no sia te/ nuto precessita eparlargli ma besemp guardar se dallodio no dimeno e picoloso de tener la fa/ uella i tuto atale & si perche quel ha quasi a idu cere ad ostinatioe e dureza de cor e siche p chel pximo nepiglia male exeplo e si pche facendo il cotrario cioe fauellado atal quello seria quasi uno mouimeto affarli conoscere el suo fallo Se esto nola uuriato i alcuno modo quello tal che a siuriato lui ne năti ne poino deue alui ademada re pdonaza niete pcio che se be lauesse p questo portato odio aueria peccato mortalmete ma de cio noba achieder pdonaza como fan multi scio chamete pche questo seria ma festare el suo peca to oculto seza utilita: INFIAMENTO.daio

A secoda figliola de lira si e timor de mente cioe isiamento danimo e quel si e plira che sa pesare diuerse uie e modi de uendecta de tali peseri, e desiderii empie la mete sua e pcio si chia ma isiameto danimo se cosente cola raxone a uo ler uendecta de chi la isuriato notabile itendedo el mal del inimico suo psatisfare alira sua e mor tale etiadio se questo uolesse che facesse idio tal uedecta e no homo dice sancto Augustino che tal homo uole che dio sia suo manigoldo deside rando o pregando che dio facia le sue uendecte

A terza fiola se chiama clamore cioe crida re pira e parlare dissordinatamete e cososamete la graueza de tal peccato se iudica secodo lira donde peede tal cridare o consuso parlare mortale o ueniale & ancora secondo il scandalo che desse aquelli che lo uedessero o udissiro maiore o minore e che questo possa esser mortal il dimostra christo nelo euangesio quado dixe Qui dixerit fratri suo racha reus erit consilio p quel lo racha se itende una uoce cosusa procedente

da ira (CONTVMELIA)

A quarta fiola se dice cotumelia cioe uila/
nia de parole ouero parlare inurioso: Quando a/
donche alguno dicesse ad altri parole uillane
p iniuriarlo i sua presentia questa e contumelia
& questo comunamete se fa per ira & e peccato

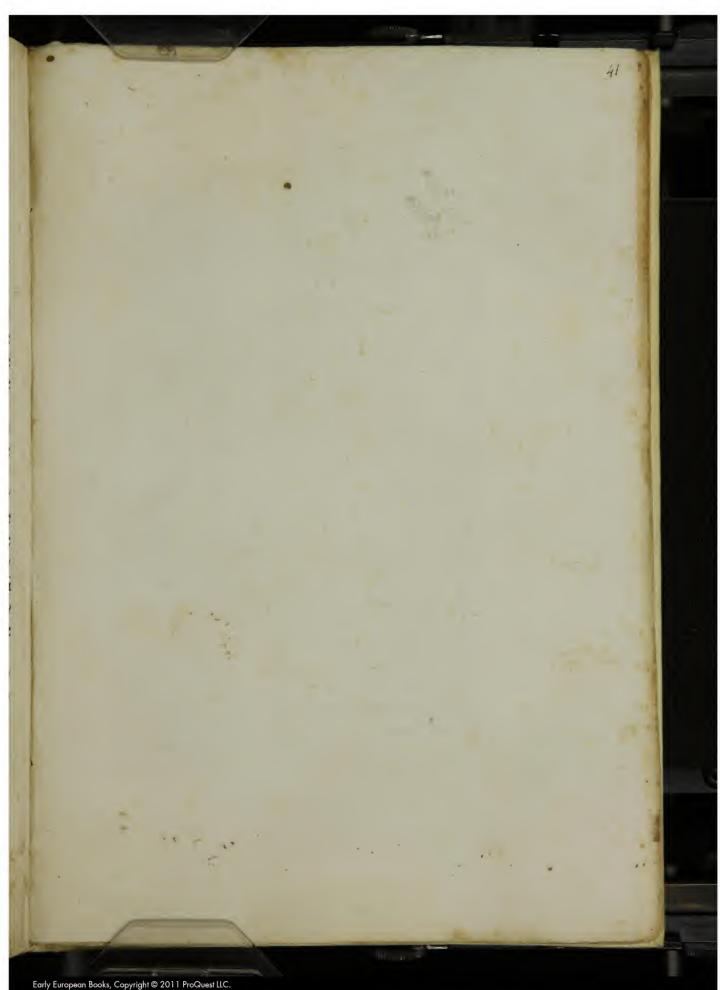

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.2.26



## TRIXA A sexta fiola de lira sie rixa e questa sie una cotesa di sacti quando se percotano in seme uno con uno altro o alcuni ma pochi con altri solanie te per mouimete de ira e de mala noluta chiamase uulgarmente zusta o meschia. Et in colui da chi pcede tal rixa o meschia intendedo nocumento p sonale ad altri notabile e peccato mortale: Mai colui che, se defende asalito dal pximo se solamen te arispecteo nela zufa ala sua defensione e tepata mente se porta non e peccato benche a caso gli uenisse facto nocumeto aquello che ha mose con, tra de lui la rixa: Se con uno poco de mala uoli. ta & apetito de uendeta se moue contra de lui re la desensione iusta non pero con rason de libera. ta de nocimento desso notabile o ancora facedo alcuno picolo excesso piu che non rechedeua la sua defensione e ucuiale ma se sa notabile excesso senza casone susiciéte o uero se moue adesender, se con aio maligno de odio o de uendeta de fare male acolui che la asalito non bauendo altro ris pecto senon de uendeta e mortale. Al untio dela rixa se riduce el pcco de far bataglia ouero guera laquale non e altro cha una meschia sca con mol ti contra li extranei & e peccato mortale in co lui che non ha rasone dele rubaldarie che li se sano & ciascuno che se troua nela guera laqualle sa es sere miusta cioe de quella parte che mon ha raso/

ne e sapie che quecha nela guera laquale sa che no sia iusta o po saplo habilmente se uole de cio cer> care como deue pecca mortalmete e ciascuuo che sopra de cio dia aiuto o cossiglio o fauore de fare guera iniusta contra persona: Et ali signori & al tri liqualli sono principali dele guere iniuste e im putato ogni male chesi cicomette: E li subditi che sano el loro signore non bauer iusta cason de gue ra olo posono sapere se uoglino adomandare non sono excusati dalpeccato facendo ancora non de loro uoluta ma per obedire aloro signore percio/ che non se debeno obedire nel male. Ma quando el signore ocipta iusta guera non peccano quilli che se trouano dala parte de quello tale quanto a alacto dela guera in se: Ma si ce poria mischolare peccato in quanto che cistese con lodio dela parte contraria o per fare rapina o dano piu cha per altro o quado fusse disposto atrouarse in tal gue, ra se ben susse iniusta dele robarie che sice fano che io non lo dico: Alla rixa se reduce ancora om ne iniuria personale come occider tagliare mem/ bri incarcerare batere o serire cose facte sora de iudicio ordinario o iusto o sora de sua iusta etem pata difesa o di guera susta o de caso sproueduto senza sua colpa sono peccato mortale: Et ledone che fanno studiosamente cosa donde se moua la creatura che bano in corpo per amazarla. El me/ dico o speciale che per sua negligentia o ignoran

tia notabile lassa morire linfirmo: Et chi da consi glio o aiuto o fauore o comandamento o defessa ala morte sforzata tuti peccano mortalmete e fa no contra el comandamente non occides non oc ciderai: Et nota che odio inuidia ira rixa chi pec/ ca in quisti peccati desiderado tuto el male del p ximo: Ma per che e in ciascuno diuerso rispecto per cio sono posti diuersi peccati disticti luno da laltro percio che lodioso desidera male achi porta odio intendendo elmale desso solamente Lo in/ uidioso desidera male achi porta inuidia in quan/ to che gli pare chel male de colui sia sua exaltati, one cosi como per cotrario reputa elbene suo ad minutione dela sua gloria & excellentia. Lo iro/ so desidera male achi porta lira soto de rasone de iusta uendeta ouero punitione ma fora del debito mo: El rixoso desidera e cerca male achi moue la meschia e si factamente che glie sia manisesto e questo medesimo intende deli altri peccati liqual li pare che siano una medesima cosa cioe che di uersi rispecti e, fini li fa essere de diuerse manerie de peccati

ACCIDIA

L quarto uitio capitale se chiama accidia la qualle secondo zobano damasceno e una tristicia dela mente che agraua lanimo dela persona si che non uene uolunta alla persona de fare bene ma gli recersce e così porta tedio de operare uirtuosa

mente Ma per che in ciascuno peccato se troua cltedio dispiacere e tristeza dela uirtu contraria a se non ciascua tristitia de bene e uitio speciale de accidia: Ma tristitia de bene speciale in quato che e bene diumo secodo che dice san Thomaso dag, no cioe da dio operate adio ordinato o dato, co/ mandemanto lo exemplo: Alcuno se contrista p chel proximo ha alcuna uirtu o gratia laquale lui non ba niente o in quella excellentia e cosi in quel la tristitia uene ad auilire e quasi dispresiare quili beni li qualli dio ha operati e posti in lui hauedoli quasi infastidio & no appresiadoli niente: Que sta e falsa bumilita e uera accidia percio che in tal modo deue lapersona reconoscere li defecti pprii como uole lhumilita che no auilisca li doni de dio posti in lui liqualli sono molti in ciascuno percio che questa seria accidia e in gratitudine granda Alcunaltro se contrista e recreseglie quado elpe, sa de orare o de confesarse e coicarse o andare ala chiesia ad odire la messa e la predica liqualli beni bano adrizare la mete adio e questa e accidia. Al cunaltro se contrista de douere observare li coma dameti de dio de fare lapenitetia imposta de adim pire li uoti facti e simile cose da dio comandate contristandose che le habia comadate o ordinate e questa e pessima accidia: Alcunaltro se cotrista tanto del peccato comesso o dalcunaltra tribulati one o de morte de parenti che non li uene uoglia

de fare piu ben quasi non curando che sadeuega desso o desiderando quasi de essere una fera per gran tristitia questa e accidia maledeta: Et'in tuti gsti casi quando la tristitia tanto assalisce lamete che la rasone consente uenedo in uno horrore sa stidio o de testatoe deli beni diuini o spirituali de liberatamete albora laccidia e peco mortale. Ma quado de tal tristitua e mouimeti de penseri o de/ siderii la persona se ssorza de caciarli e non cosen tire con la rasone & bane di piacere non e morta, le ma ueniale quando la sensualita pur uno poco satisfa atal tristitia non caciandola subito percio/ che chi subito la caciase no peccaria: Ma aquista, ria una corona de uictoria de tempiatoe: Pochi se trouano che questo ultimo sapiano sare guarda teue almeno dal primo: Questa accidia secondo san gregorio nel libro deli morali ba sey sigliole cioe: Malicia: Rancore: Disperatione. Torpore o uero pigritia cerca la observatione deli comanda menti: Pusilanimita & Euagatione de mente cir/ ca le cose non licite e questa ultima ha piu sorelle

A prima fiola de laccidia se chiama Malicia e non e questa malicia de fare el male auedu tamente ouero habito uitioso percioche questo e generale amolti peccati: Ma la malicia laqualle e figliola de laccidia e uno peco speciale & sporta detestatione e despreciamento deli ben spirituali

Et questo e molto uicino peco al peccato dela bissema nello spirito sancto e peio del peccato nelo

spirito sco diremo qui Ecato nel spirito sancto secondo san Thoma so sie peccare p certa malitia speciale p tal modo che la persona dispresia eremoue da se quelle cose che hane molto atrare la persona dal peccato:Le/ qu'alle sone affecti attributi allo spirito sancto in uerso de noi epcio el desprezza domne bene con, stituisse el peccato nello spirito sco: Et quello be/ ne spirituale el qualle ha dritamete ad impaciare la penitentia ela remissione come timore speracia & cetera: El dispreciamete de la ltre remane aque, sta figliola de lacidia dicta malicia cioe uerbi gra tia: El timore che e in noi del spirito scto p consis deratoe dela seuenta dela diuina iusticia laqualle no latta ipunita alcuna cofa defectofa ce fa guar, dare asai da molti mali quado aducha alcuno dis precia questo timore e se bene alcuno rimordime to gli tocase el core lo sugie e discacia da se ppo tere piu liberamente sur male & ssorzase de extimare receuere remissione del peccato senza peni tentia quelta e biastema nel spirito sancto e cosi de la lire specie questo e grauissimo peccato. E di cesse che non se perdona mai: Non dico che dio non lo perdona achi ueramente sene pente: Ma perche e cosi graue dice sco Augustino che rare uolte ne torna apenitentia chi ce casca: Et nota

che sono sey differentie de questo peccato

DE.PRESVMPTIONE

L primo se chiama presumptione e questo e quando lapersona presume & aspecta uentre aglo ria senza o remissione de peccati senza penitetia

DE: DISPERATIONE

L secodo sie desperatione cioe no sperare che dio gli debia perdonare facendo ben lui penitetia o che dio lo salua uiuendo ben lui uirtuosamente e questo sugiedo lo instincto dela speranza laqua

le aiuta la cosideratione dela diuina misericordia e deli benesicii dati albomo

DE.INVIDIA.GRATIE.PROXIMI:
L terzo se chiama inuidia de fraterna gratia
e questa e bauere inuidia acontristarse dela "gratia del pximo non prispecto del pximo chela ma
pche la gratia de dio cresce nel mondo como liri
baldi se atristano che li peccatori se conuertano a
dio per che loro non possono fare del male quan,
to uogliono

DE.IMPVGNATIONE
L quarto se chiama impugnatione cioe contra dire ala uerita cognoscitiua de la fede p poter più liberamente peccare e fare quilli mali li qualli ueta la fede xpiana e seguire le secte deli insideli uarie e diuerse

DE.OBSTINATIONE L quinto se chiama ostinatõe e questo e qua, do se ferma nel proposito del peccato dispreciano do e sugedo de considerare la breusta e picoleza del ben che ha del peccaso & aquesta se reduce el non uolere obedire asos plati ptinacemente & in questo essere obstinato

DE.INPENITENTIA

L sexto se chiama spenitetia e questo sintede farse preponimeto de non pentirse mai ma de passare ne laltra uita con tal catiua dispositione: In tuti quisti sey modi quando ce el consentimento dela rasone e peccato mortale grauissimo

DE:RANCORE.

A seconda sigliola de laccidia se chiama ra/
core e questo e uno dispiacere e tedio che ha la p
sona contra alcuno perche lo induce al bene spi/
rituale p laqualcosa cerca el male de quello e non
per iniuna o dano receuto da lui o perche el glia/
bia inuidia o per odio

DE. DISPERATIONE

A terza siola de laccidia sie disperatione & e questo quado agrauata lamete da molta trissicia non gli pare de potere uenire asaluamento o bas uere remissione de peccati o essere de qualche piscolo o peccato no che creda che dio non gliel pos sa perdonare o saluare o aiutare percio che ques sta seria insidelita ne ancora che par dispreciames to remoua da se quelle cose chel poriano sare par tire dal peccato peioche questa seria questa dispe

ratione che e biastema nel spirito sco: Ma supchi ato dala tristicia no gli pare che dio lo debia aiu tare o che lui possa ben adopare & simili affatica dose ben dalo lato suo de quello che po sare e que sa e la siola de laccidia & e mortale quando la rassone ci consente se p questo facesse male ase mes desimo seria altro peccato magiore cha questo

A quarta figliola de TDE.TORPORE laccidia se chiama torpore circa la observati one deli comadamenti liquali se deueno observa re da tuti. Et questo e secodo san thomaso in tri

modi TOTIOSITAS

L primo modo quado lassa desara alcuno co madameto p tristitua o tedio o satiga come de no udire lamessa el di dela sesta e no cotessarse e simi le e questo e chiamato otio da ysidoro elqualle e pecco mortale quando lassa lo comandameto ne

cesario ala salute altramete e ueniale

L secondo sie ado fa el DE. PIGRITIA comandameto ma tardo & chiamase pigritia come dire tardo lossicio andare tardo ala chiesia dar tarde lalimosina e questo ado e motal ado ue niale motale e ado p quela tardita uene asar cotra alcuo comadameto che sia necesario ala salute al tramete e ueniale: El terzo sie quado sa el coman dameto nel tpo debito ma setemete e tepidamete e chimase da ysidoro somnolentia: Molto uicino aqueste tre e la negligentia & eglie questa disse

rétia che la negligentia e cerca lato da entro cioe di non ellegere difore quello che se deue o de no farlo diligentemente como sideue. Ma la pigritia ociosita o somnolentia cerca la excutioe dele opatione: Procede aducha la negligentia da una remissione de uoluta plaqual cosano ne solicita la rassone deliberare quelo che deue o nel modo debito Et se quello che lassa pnegligetia e cosa necesaria ala salute e peccato mortale altramente e ueniale

A quarta fiola de laccidia se chiama pusilani mita & questo e quando lapersona se rimoue da fare quelle cose ale qualle e apto e porialle sare p paura de mancarci parendoli che auanciano e sia no sopra la sua coditione e specialmente cose che se apertegane ala materia de consigli: Come qua do uno ha proponimento de intrare nela religiõe & ha paura de macarci o nelo tprale o nelo spuale & non ha casone de hauere tal paura & per que sto lassa: Laltro lassa de predicare chide consessa re chi de regere & simile: psupponendo che siano apti secondo el iudicio dele persone e pur e pecca to quando mortale quando ueniale

DE.I MMODERATO. TIMORE

Questo uitio dela pusilainta e uicio auno altro
dito timor disordinato e questo e quado lapsona
suge e schiua le cose che no deue secodo larason e
gdo questo umor e solamete secodo la sesualita e

uenialle o nullo: Quado e secondo la rasone se la persona se dispone afare per quello cosa de pecca to mortale e mortale quello timore como chi se dispone per paura de receuere uno gram dano di fare el sacramento salso Ma se per quello se dispone de fare cosa de peccato ueniale seria ueniale.

L contrario de questo uitio se chiama intimi dita cioe quado la persona no teme quello che de ueria temere e quando questo pcede da stulteza e peccato e quando pcede da psuptioe o etiadio perche la persona non ama quado deuc amare el

corpo o altre cose cuitio e peccato DE: OPERA: SPIRIT VALIS: misericordize Ala pusilanimita o negligentia comuname/ te pcede che lapsona no se exercita nelle ope dela misericordia spirituale lequalle sono septe la Prima sie insegnare alo ignorate. La secoda con/ sigliare el dubitate. La terza corregere lo errante La quarta perdonare aloffendente: La quita con/ solare lo afflicto. La sexta soportare el desectoso La septima pregare per altri: Quanto ala prima e seconda e tenuto ciascuno de insignare sel sa e po le cose necesarie ala salute al pximo che non le sa e doue dubita configliarlo quando non ce altro che lo insigna IDE erratibus corrigendis. Quato ala teza e tenuta lapsona ala coretoe i du moi el primo ase cura daltri eendo plato rector o

officiale deue punire li malificii p lo ben comuno e non facedo la correctõe secodo la rasone pecca mortalmente saluo se lasasse p gran scandolo che, ne douesse seguitare: Laltra correctõe se chiama fraterna & aquesta ogno ho e tenuto p comanda/ meto ma in questo modo Chi uede o sa decerto el pcco mortale del pxioqualug se sia elqlle esecre to nel quale pseuera o se dispone de cometerlo se crede uerisimilmete che dicendogli & amonedo lo tra se e lui el debia lassare e tenuto de dirlo e tã te siate quato spera che possa zouare altramente pecca mortalmente. Et se p questo modo non se correge e crede la psona che dicendogli denanze ad alcuna psona che tema dio sene amende e tenu to afarlo e non lo facedo pecca mortalmete. Se crede che no zoua no deue farlo. Se spera che de notiandolo alplato o puia de denuciatoe o de ac cusatoe putendolo puare con testimonii se doues se per qeusto correger e tenuto de farlo altramete pecca: Et saps che chi trapassa questo ordine cioe pria dicedolo denaze adaltri che tra se elui nelqual mo poteua emedarse pecca grauemete isamando quello senza bisogno Saluo se quello peco secreto fusse tal che uenisse ingran dano de molti o nelo téporali come deli ractati o tradimetio nel spual come dele beresse i tali casi se de subito maisestare tal male achi po impazarlo seno quando se credes de certo che amonedo quello che uol fare tal ma

le intuto sene guardaria & asteniria DE.INIVRIIS.INDVLGENDIS Văto alagrta nota che ciascuo e tenuto de p donare le iiurie cioe de no portare odio ale psone DE. AFFLICTIS, CONSOL ANDIS Vato ala quita parte nota che ciascuo deue consolare eltribulato etentato e poria in alcu ni casi estere mortale no facendo questo cie quan do e da seguarene gram pericolo in quello essedo consolato Quanto alla sexta nota che se deue su/ portar el de fectoso quanto uole la rasone DE. ORATIONIBVS: FIENDIS Văto ala septima nota che se de pregare per molti cioe per parenti e per amici e per tuti lixpia ni induce la carita adouere pregare. In generale p altri orando non deue de la sua mete excludere lo inimico pero che seria peco mortale plodio do dequesto pcede (TEVAGATIO. MENTIS Asexta fiola de laccidia se chiama euagatiõe de mente cerca le cole non licite & questo e quado lamete pschiuire tedio e tristicia se stede cerca diuerse cose triste e uane mo qua mo la: Et e questo i cinq modi secodo sos ysidero El primo Tie secodo che lamete se riuolta i uarii peseri uiti/ osse chiamase iportunita demete El secodo sie in questo che lapersona per schiuare el tedio suo cir ca di sapere nouele o de uedere uarie cose & chiamase Curiosita: El terzo sie quado ciarla asai assalito da laccidia no per necesita o utilita chene sequita ma per piglirae qualche piacere e chiama se loquacita o uerbosita: El quarto sie quando ua mutado luoghi e non sta fermo ma ua mo di qua mo di la e chiamase instabilita. El quinto sie stare i uno logo ma non se ferinare el corpo ma dimossare gran lezereza dela persona mo con le mane mo con li pedi mo con lo uolto e questo per tedio o accidia che ha & e peccato mortale o ueniale se codo la qualita de laccidia donde procede o seco do lo scandalo chene sequita e mortale o ueniale

YAVARITIA. El quinto uitio capitale se auaritia equesta e secondo Augustino amore disordinato de roba o uero de richeze teporale. E posse considerare que sto peccato in tri modi cioe nelo aquistare la ro/ ba nelo conseruare nello usareQuando adoncha la persona ha tanto amore e desiderio dela roba chel cerca daquistare per ogni modo chel po o con peccato o senza peccato o mortale o ueniale che sia questo appetito cosi indiferentemete qua/ do e nelacto e peccato mortale cosi quando per alcuno modo particulare contra la lege diuinajo bumana sa operase de aquistare ouer cio desideras se deliberatamente de fare como per furto o usu, ra o ingani o simili questa e ancora de peco morta le: E po essere piu tosto altra specia de peco che auaricia cioe se desidera de aquistare per sur/

to e pecato de surto e chimase surto se per usura si dice usura e cosi de laltri ma quando del suo aq stare roba ne exclude el desiderio de agstare quel lo che fusse pcco mortale o ueniale Quanto altre seruare che tene la roba daltri notabile contra la sua noluta & auedutamente sa inpeccato morta/ le se po rendere e non rende & ogni uolta che ci pela & disponese de non rendere sa de nouo pcco mortale: Se fusse picola cosa donde no segta da/ no muria notabile ad altri e ueniale saluo se baue se pponimento che se tussene molte cose sele rete niria como quello poco questo seria mortale. Ne lo reservare ancora quello che e bene aquistato po essere pecato cioe quando lapersona ci pone tato lamore disordinato che piu ama la roba cha dis & in signo de cio seria disposito & apparechia to de fare contra alcuno comandamento de dio p non perdere la roba quando uenisse el caso sopra cio uerbi gratia Se uno sta per perder mili ducati e se zura una bussia non li perde se uole piu tosto zurare quella bussia cha pdere quilli dinari e que sto e amore de roba che e auaritia & e pcco mor/ tale. Ma ppoe lamore de dio e dela sua salute e de lo suo proximo allamore dela roba siche per esta non faria cosa che susse contraria ala sua salute epur lama piu che non deue e peco ueniale: Ne lu sura quando la persona e tanto tenace che lassa bauere o substenere grando desasso allo corpo

suo o di sua famiglia o grando inconueniente ala sua condicione per non spendere e poterebe bene ma non lo fa per tesaurizare & adunare richeze questa e auaricia mortale altramente e ueniale Quando manda laroba per male uiazo non apo/ ueri dandola ma in conuiti giostre pompe giochi & simile uanita expendadola questo se chiama ui. tio de prodigalita contra la auaritia & e pur pec cato mortale quando se fa con notabile excesso de strusiare la roba malamente CEt nota che se pte sono lespecie de lauaritia: La. Prima se chia ma: Simonia: La: Seconda: Sacrilegio: La: Ter za : Insustitia .La: Quarta .Rapina .La: Quuin/ ta: Furto cioe bruto . La . Sexta: V sura . La : Se, ptima: Turpo guadagno: Dela Fraudolentia se dice altroue: Dela Restitutione in quisti casi non intendo de parlare qui ma forse altroue

Imonia si e dareo receuere alcuna cosa tem porale che se po extimare in precio per le co se spirituale como sono e sacramenti e officii ecclesiastici o per le cose anexe ale cose spirituale como sono benesicii ecclesiastici o le rogatione de patronati & simile dando e como pero de quel cose spirituale e questo e sempre peccato mortale Et comettese la simonia in tri modi secondo Gregorio. El primo sie per dinari cioe quando alcuno da dinare o drate per bauere alcuo sacrameto

o di baptismo per lisiglioli o di chrisma o per olio sco o per confesione o per comunione comette simonia se gia non facesse questo per limosina o p observare lusaza misericordiosa sopra cio e no como precio deli sacramenti e questo medesimo dico del far dire le messe e colui che receue quilli dinari como peio neli sacrameti sie quando se fa pacto tra el dante & receuete altramete colui no uole dare el sacramete qualuncha se sia quello: Et se receue ordine sacro o mazore o minore per si monia scietemete le irregulare cioe suspeso & no po Mere dispelato senon dal papa: Se receue be/ neficio per simonia sietemente o se non lo sapetta pero che lo fece qualche suo parente o amico lui non lo sapedo quando el sa subito di renunciare tal beneficio pero che lo tene furtiuamente e sta continuo in peccato mortale: Se receue beneficio che habia cura de aía o prelatura per simonia icor re in irregularita dela qualle el papa solo dispensa Se receue alcuno ordine sacro da chi e simoniaco nel ordine receuto etiandio occulto per esso non comette simonia e pur e irregulare & ha bisogno dela dispesatione del papa. Ma perche el uescouo fuste simoniaco o in dare li ordini o beneficii & non sia notorio chi da tale receue ordine o digni ta no comettado lui simoia no e iregulare, ma ico staza questo glie agioto che simoiaci i beneficii o plature sono excicati e acora chi gli sono mezani

Et nota che chi comeza in alcuna simonia lui pec ca mortalmente: El secodo modo de simonia sie per pregere: Quado adocha alcuno receuue ordi no o beneficio o officio o platura, ecclesiastica p le pgere facte da altro indigne cioe che colui non e apto aquello ordino, o benificio ma ple pregere facte glie dato ordino o beneficio & cetera. quel la e simonia: Quando fusse ben digno & non ha rispecto chi lo'da allo estere digno ma ale pgere p fauor humano e simonia in intentoe: Chi pga e se e no e apto e ple pregere e dato e simonia: Sp bene ancora e apro e domanda pse benificio con cura de aia secondo san Thomaso e Raimondo e simonia El seculare che pga per alcuno non ap to ne idoneo comete simonia e pecca mortalme, te e si e benificio quello che per pregere e dato e excoicato: El terzo modo sie per seruitio facto in cosa ustrosa o etiandio per seruitio sacto in cas so bonesto ma per propria utilità, teporale da o ordino o beneficio e simoniaco Chi p dinari etra i ordine de frati o de monachi como pcio del far, se religioso e sur onia li in chi receue alla religioe ichi entra cusi e i chi gliemezano chi ha la uolun ta deliberata de comettere simonia o in dare o in receuere pecca mortalmente: Molte altre cose circa aquesta materia lasso indreto per no plog/ re la scriptura DE.SACRILEGIO

A secoda specie o ramo dauaritia si e sacri/ legio cio e ado phauere roba la psona tolle le cose sacre ma nota che sagrilegio se comette i tre manere cio e circale sone sacre circa li lochi sacri circa le cose sacre Circa lepsone sacre come chierici religiosi & relegiose se comette sacrile/ gio e ponendo loro le mano adosso uiolente e inuriole cio e battedo e simili & ppeccato disto nello e peccato mortale circa li lochi se comette facrilegio o tollendo alcuna cosa dela chiesia o da altro loco sacro come spezado uscio e muro o spargedo sangue p custiu o facedoli ribalda, rie o cauado p forza in dela psona o giocandose eballado cioe semp quasi mortale Circa lecose se omette sacrileg10 come e tuor le cose sacre 0 e tractarle ircuerentemente senza reuerezia o per Pritio & specialmente chi usa li sacrameti ad al. tro chi quello rche sono istituti & ordinati pec ca mortalmente non dico g del matrimonio ma degli altri Chi aduq da o usa niete del corpo de christo picanti o simil cose comette graussimo sacrilegia e deuerebbe esser arso Chi da ode lo/ lio sacto o dela cresma p mettere i pinghe pecca graussimamete Chi se comunica principalmete phuer santa del corpo o pun bene parere pec/ ca mortalmete Chi dice la messa principalmete phauer le limo înc dal populo pecca mortalme, te El chirico che usa alcuno acto proprio degli

ordini suoi i peccato mortale pecca mortalmete comettedo sacrilegio saluo se baptizasse como la uechia i necessita UNIVSTICIA: La terza manera dauaritia se chiama siusticia questa e far grade e groffe robarie como fanno li tirani alo/ ro subditi El signore el qual togli la roba del so subdito o uassallo senza iusta caxon pecca mor, talmete Quado acora pone le colte ali suditi piu degli statuti dela terra o usaze atiche uoglino o etiadio pone nuoue gabelle o uer duae seza gra de caxon che lo costrigesse p spese che fa iuste p lo be dela comunita o acora piglia le sue colte e duane che se dano acroche tegni securo el paese e no fa questo e porialo far posto che cu sua spe sa i tuti questi casi eiustitia gra robaria: Chi mo ue guerra isusta de ogni dapno che da ala pte co traria e tenuto restituire poche roba: Ne iudicii che da mio sentetie o p malicia o ignoratia echi isustamete moue lite e auedutamete e chi e aduo cato dela pte che no a rason cu sua cossetia e chi cie testimoio etuti laltri che fano questo so roba tori e cometeno isustitia de peccato mortal e de beno restituir cio e i caso che quello che ha auu to lo utile no uoglia o no possa restituir ciaschu no sopradecto e etenuto intuto che sia satisfacto lo danniscato (RAPINA) La quarta mane/ ra de auaritia se chiama rapina cio e tore la roba daltrui uiolentemente & in manifesto lui sapen,

do come fano elatroni de sirata & altre psone questa differetta da itustitia e rapia che itusticia e de molta roba cu iudicii o ufficii rapia de me zani e no excelliua gtita e fuori dufficii: FVR TO Lagnta si e furto dauaritia cio e torre co sa ad altrui ocultamete no sede auedendo cului de chi ha menore pecato che larapia che toglie i maifesto e custi fa ituria a quella psona Ma piu e mortal pco se e de cosa notabile e acora se susse picola cosa elui auea laso de torre piu sauesse po tuto seria mortal: Se troua roba daltri odenari debbe far cercare de chi sono e trouato reder Se no troua dar per dio planima de chi fu altrame, te pecca mortale Saluo segli fosse dato da cofes, sor pasto delimosina bauedone molto bisogno e si trouado de chi e VSVRA La sexta se chiama usura e questa si e quo pipstare ad altri denario cose lequal usado se cosumano come e grano o umo e altra uichuagha la psona uuole al cuna cosa piu che il suo capitale e grunche susse puoco pur e semp mortal i cului che receue lusu ra ma quello el qual se fa pstar ausura no e pecca to saluo se non uolesse dela pecunia psa ausura o cola de pecato como giocar o plar lui ad usura osimili allora gli saria pco mortal .VSV.EST IN.MVLTIS: MODIS (TEl pricipale e delo i pstar le cose pdicte e no solamete fa pacto de re ceuer alcuna cosa o denari opsenti o scrutto di

0

ar

0/

6

00

iele

spe !

no co

C11

chi

1110

chi

103

de

uu

hu

to

piona o daiali o pobieri tporali Ma etdio seza far nesun pacto se ala itetione pricipalmete nelpstar bauer alcuna utilita tporale de pcio siche si quel no credesse bauer non pstaria e usura Ancera se comette usura nel uedere o copar E sedel uedere la psona che uede prispecto del termio che sa al copatore de dargli e denari piu chal giusto pzo e no dimeno quella cosa itedeua ueder allora e u sura Se no la uolea uedere ma seruare atepo che pesaua che ueresimelmete fussi ualuto piu no e u iura Se nel copare da men che il giusto pzo po che da idenari i năzi al tpo a usura. acora se chia ma usura gdo uno psta sop cose o possessione e in quel mezo usufructa quella possessio i sine che reabi e denari e usura e cosi se sose cauallo asino boe phi i pegno e figli ufi p la pftaza facta e ufu/ ra saluo se fusse il gene che auesse receuto dal so cero lapossessio è i pegno gla dota i tal caso lapo usufructuare seza usura i sin che gli dia la dota Ancora si sa usura i copagnia cioe quado un po ne denari suna poteca del mercatate o artigiano & uusle o a itencione che gli dia alcuna cosa de guadagno e saluo sia il capitale e usura ma se sta apicolo & atal che corrispode al pde e che no sia agrauata laltra pte e licito ecusi de bestiame che se da asoctio comettesi Iuidi multe inigta lequal lasso stare phreuita TVRPE:LVCRVM A septima manera de auaritia si e turpe lu/

crum cio e bructo guadagno e questo e i molti modi come chi se pone affar ribaldarie de luxu/ ria chi p dinari cie mezano Chi fa mercatia no p alcun bon rispecto se p rasonare roba li ponedo so fine Chi fa alcuna arte illicita de cose che coë mete se usino apco mortal de cose alui uetate co me il chirico fa mercatatia alquale e uetato ouer séculare che uede listi o dadi o altre cose che no sulano se no a pco Chi agsta p gioco Chi agsta p bustenarie i caso illicito e uetato i tuti questi e pco mortale Ma da gioco e uedere listi besogna più u poco dechiarare Chi giocha specialmete a gioco di pprio pauaritia cio e p agstare denari peca mortale Chi il facesse p spatio edgioco o di dadi o altramete de fortuna no e seza pco E de, ue restituir o despesar Chi uede listi e laio dispo sto acrascun étdio se credesse dicerto che lusas, si el coperator apco mortale cio e puocare alasci, uia pur il uederebe e pco mortale Le fiole dela/ uaritia so septe cio e obduratione contra iniseri cor la Ingetudine di mete Tradimeto fraudule tia pgiurio fallatia moletia: DVREZA: CON TRA.MISERICORDIA (La prima fiola de lauaritia sie dureza cotra insfericordia e questa e gdo ucde o sa lapsona el pxio besog noso e porsa subueire seza sua comodita o desagio grade eno souene & se el pximo e i caso de extrema necessi ta cio e de tato macameto chene p morire o icor

ar

ar

le

ere

23

0:0

eu

che

119

po

chia

em

che

lmo

sfu/

il fo

apo

tota

nto

MO

ade

e sta

ofia

che

rere grade ifirita o pueire de plo & no glie pue duto da altri chi questa sa eno gli souene secodo che puo hauedo de souenirlo pche ha ultra quel lo che bisogna ala necessita sua e dichi ba cura e gouerno quoal bisogno copetete dela natura lo/ ro secodo quello tpo che ocorre allora circa pos to che gli sia scocio la coditioe del stato suo pec ca mortal seno souene atali secodo sua posibilita Ma se el primo no e i extrema necessita epur ha bisogno debe lapsona soueire se ha dauazo oltra aquel cheli bisogna puiuere so e desua fameglia secodo che po enolo facedo e ptco e no picolo e dureza cotra misericordia pche il cuor di tal no se amollisce p essa misericordia ueduta delo pxio ba copassio ma molto piu e il primo E da quel, ta fiola delauaritia dicta dureza o ibumaita pce de chela psona no se exercita nelle ope dela mise ricordia corporal lequal sosepte Ela pria sie dare mazar alassamato. La secoda dar bere ala setato La terza uestir el nudo: La grta recopar lo icar/ cerato Lagnta receuer i casa lo pegrino La sexta uisitar lo isermo La septima sepellir o dar opa de far sepillire el morto In tucte queste gdo la pso/ na sa o uede una extrema necessita alaqual no p uededo ne segta lamorte corpai o spual del biso/ gnoso no souene potedo e no estedo altri che so uega e pco mortal ude elmedico che sa loifermo el qual da altri pla pouerta no e uisitato e tenuto

ame licarlo seza denari se nole po pagare e debe acora pagarli le medicine se ba il modo elo infer mo no le po pagare ne altri p lui le uuole pagar altramete pecca mortale Lauocato pcuratore & simili e tenuto de desedere le questiune iuste del plone pouere quado altri no gli aiuta e esso cre de poterli defedere cotra li aduersami loro e cusi se debeno aiutar laltri bisognosi INQVIETV, DOU La secoda fiola de lauaritia se chiama ige tudine de mete e questo e bauer tropo sollicitu/ dine e studio allo radunare la roba E gdo pla ro ba i laql se piglia tropa solicitudie lapsona ce po ne el so fine cio e quella amado più che la sua sa/ lute questo e peccato mortal Quado ba tata sol licitudie circa le cose tporale che p quello lascia alcuna cosa utili ala salute come de non udire la messa el di che e obligato nose cofessare quo de ue e simili e questo e mortal altramete uenial Et. etdio hauedo la tropa sollicitudie asseta epessero dela mete p paura che no g li mache la roba nose costidado como debe nela diuina pui detia laqua le atuto puede secodo la sua coditione e special. mete ali observatori deli soi commadameti seco do la salute loro e peto TRADIMENTO/La terza figlia delauaritia se chiama proditione cio e tradimento o persona como iuda trade christo dandolo nele mane deli iudei o tradir cita o ca/ stello 'e luno e laltro se fa coemete p roba tporal

16

0

191

ae

10/

901

pec

1114

tha

tra

glia

loe Ino

)X10

uel,

pce

ni'e

are

210

Call/

EIK

10

0

10

10

e chiaro e che e ptes mortal e grade & e tenuto asatisfar li dapni che idi segtano saluo se questo facesse i alchu caso iusto come uno che sosse re/ bellato asuo signore igiustamete e toltogli qual che cita Se poi el seruitore de quel tirano che ha usurpato tal cita sa lotradimeto cotra di cului p zelo di sufficia acioche il uerace signore reabila sua citano seria questo pre ine tenuto de dapno alcuno Ma se questo sacesse p roba pur seria pec cato auedosi posto cu quel tirapno p agiutarlo a tenere igiustamete quella terra quel era pco mor tal Reuelare acora e secreti e tractati di soi signo ri p roba tporale acora saptiene a questo pco di tradimeto e e mortal (FRAVDVLENTIA A grta manera delauaritia si e frauduletia e questa e iganare altri nel cose che se uedano & coprano o altramete chi si comutano E questa

A grta manera delauaritia si e frauduletia e questa e igănare altri nel cose che se uedano & coprano o altramete chi si comutano E questa se fa î tre modi o iğtu sacedo captiuo peso o me sura come verbi gră dădo una libra p gtordici ocie o tridece nel uedere o nel coprare pigliar un na libra pixilocie Ingtita acora gto al pzo o coprado la cosa p men che no uale allora i coe ne a cora ad esso cio e che p macameto di quella cosa che uede lui no ha se no il dăno di quel che ua le comemete poche se piu alui ualesse p necissita o utilita di quella cosa quello piu porebe ademă dare gto cie demădato e pgato de uendere doue lui no uoleua ln glita uendado la cosa catiua plo

bona como una bestia inferma p sana di piu di p fresca catiuo pano p buono e cosi dele altre cose In substătia uededo una cosa duna spe p unaltra como uino iaquo p uino puro uernacia mescola, ta cu altri umi p pura uernatia vna speciaria p unaltra tremetina p cera e simili E ictuti questi casi de inganno chi fa lo inganno o ueditore o copratore che sia se cognosce e sauede del igano o dano che riceue îne laltra pte e notabile o ifa/ chi o i la itetio e cioc i dio poito che lia poco co/ si molto larebe iganato se bauesse potuto epco mortal & e teuto assatisfarli quel dano si e di po. ca cosa siche no fosse extimato tal dano e ueial si ucramete che no ci sia aginto altro pco nel uede re o coprare como di giurare bulia o simili p che so mortili e chi hauesse fatti questi igani minuti du tornese o du dinaro o grosso o bolognino i quo amercatia piu grossa auese facto molto spes so epotesse dournadar plamor dedio quel che ha iganato se aquelle ploni pprii no potesse satisfar pche sono inumerabili ono gli ano piu ueire ale mano e simili cose o non sa achi o gto Se dano i grosso e recordale achili facto e quel satisfacia o a suo herede e a poueri plaia desso se no lo tro ua Ma se fa lo igano ignoratemete no pecca no di meno gdo po sende auede e pur tenuto asatis fare ma no che quo la cosa che se uede e uitiosa o bestia o altra cosa siche ituto no se po usare o

13

10

90

11

10

no

11

10

IC1

co

11

13

cu suo picolo e il uitio o uero di secto e oculto e teuto assatissargh dogni so dano e peca mortale auedutamete quella ueduta facedo: ma il uitio o difecto dela cosa untiosa sia îse maifesto e pur se possi usare e se no cosi be o quel p che se corra o altre cose no e teuto amaifestar il so difecto ma, debe tato scemar del pgio dela cosa gto me uale p quel difecto altramete seria mal FALATIA Agnta figlia delauaritia si e sallatia & e iga, nare altri colle parole E auenga idio se facci spesso pauaritia se puo acora far ad altro sine ln gnale aduche parlado e da notar che dire p uero quel che no e pefado che no sia uero ise no e pco igto la psona p parlare seza debita cosideratione dice la falsita crededo dir lauerita e spalmete do de altri ne piglia scădalo dire cotra quel che la p sona ha nela mete se be dice la uerita da puo che lui auea îtecioe de iganare e sep pro e dicese me tire Ma dire la falsita e cotra quel che dice la me te quella e busia o mesogna & e sep pco E nota che secodo i doctori so tre rason de busie cioe pi ciosa iocosa & officiosa La pria sie piciosa & oc cide laia de pco mortale e questo ître moi El pri mo e adire busia dele cose dela se o dele cose de usuere usrtuoso come chi dicese che nel sacrame to non e il corpo de christo o che miserdomini, dio fa a ciascaduno misericordia de saluario g tumche sia morto i peccato o che tiene la concu bina non e peccato oueramente andare ale male

feie se questo crede chilo dice e heretico ma no crededo e dicedo seriosamete e mesogna di peto mortal In iudicio gdo se pcede secodo lordie iu/ diciario la busia circha lamateria dela questiu e pco mortale etdio sebe hauesse altramete rasone iche la dice e iche la coseglia de dirla e gto al iu/ dicc e aduocato e liticatori e pcuratori nel alle/ gare false legge o nel rispodere que adimadato secodo lordie iudiciario El pdicatore chepdica deliberatamete no p scorso di lingua dice la bu, sia facedo be p couertire laie pecca mortal cosi el doctore de tal sietia per errore delquale po segre notabile picolo alaie e corpi o di cose tporali El secodo sie dire mesogna cu danno daltri tporali notabili seza utile daltri Lexeplo uno accusa fal saméte altri plaqual acusa quello e codempnato onela roba o nela psona vno altro dice male al si gnore de qualche suo uassallo falsamete plaqual cola quel signore crededogli togli lofficio o be neficio che gli auea dato questo e motale e teuto asatissar lo dano dato El m: sie qui dice la méso/ gna cũ util dalcũ lo exeplo uno ta pstato ũ duca to domadadolo tu lo neghi e mortal simile fusti pnte qn.p.psto u duco amartio se domadato da esti no cieendo altra pua se e uer o no e tu p fare uule amartio dice che no lo psto e mortal Ma la busia iocosa e che se dice per cianci ela busia officiosa e quella che se dice per utile de altrio temporali o: spirituali. senza dampno dipersona

ofe

10

IA

gi

ICCI

e In

lero

CO

one

che

ota

c bi

OC

rii de

u

e luna e laltra e pco uciale ma poria esser mortal q lo idi segtase gra scadalo equesto specialmete aduiene dele psone che so di grande riputatione di sătita o di signoria o platura delle buggie de quali alcuna fiata segta gra scadalo nele mete ife rme Chi da alcu comadameto o cosacra e no ba i tecioe de darlo o cosacrare ma ilcotrario dice la busia e pecca mortale e aptiesi ala prima maniera de busia cioe pricioso lie no che chi pinette ad altri alcuna cosa etiam dio seza giurare se no ha îtecioe dosseruargli pecca dicedo cotra quel che ba nela mete Se ba itetioe dosseruarla o puoi ue gano altri casi el qual se bauesse saputo o pesato gdo fece la pmessa no la rebe facta no seruado la pmessa pehe no po no par che offeda ma no ue, nedo nuouo ipacio & no losserua essedo cosa li cita e potedola obseuare pecca e se e cosa de grã iportaza pare assai ueresimile che pecca mortale saluo se cului achi ba facta la pmessa nolo libera sse poche di nuda p ssione ne nasce actioe ma se foise cosa dipoca iportaza sarebe uenial se fose cosa catiua e cotra rason male se a pmettere eno e teuto ne debe observare Questo untio delle bu sie e cotra loctauo comadameto che dice no los queris cotra pximu tuu flum testimoiu SPERI VRIO La sexta figlia delauaritia se chiama spe rgiurio el ql po esser acora seza auaritia ma po/ che spesso ue da esa po e cotra il secodo comada

mento che dice no allumes nome dei tui i uano In tre modi la psona se spegiura El primo si e qui giura la melogna e no bene che gdo la plona le cognosce che e mezogna quel che iura sep peca mortale o iiudicio o fuori di iudicio nel coe par lare cu altri o p solazo o p usaza uechia o p utile suo o daltri seza dapnagio di psona o solepnita o i gluche modo si giuri o pla sco la croce oplo lague o corpo de xpo o pli euagelii o dicedo si dio me guardi dimale o se io o facta la tale cosa che me uega il tal male o iclulio e i ogni modo pco mortal secodo san tomaso & raimodo or pe sa come stano laie di chi uede o copra e digli al/ tri eigli tuto el di no fano altro che dire busie no iscusa la usaza tal ptco azi lagraua Chise pone a giurare di alcuna cosa dicedo che inniu modo e dubita da ogni pte tato da luna quo da laltra se e i quel modo o i altro cotrario pecca mortal po chese mette apicolo di pco mortal Ma chi giura la melogna crededo dire il uero no pecca mortal Similmete gdo el modo del parlare como chi di ce i bona fe o se dio maiuti no crede che quel sia giurare e cusi no itéde de giurare no pecca mor, tale Ma se sa che quel e giurare ma non sa che sia ptco quella ignoratia nolo excusa dal pco mor tal El.ii: dispgiurio sie qui iura cosa di pco o spe ditiua di be epche ofto ha loco al iurio pissorio cioe doue se pmete far alcua cosa desso parlaro

ha

110

ola

12/

li

ria

ole

Nota che chi iura de far una cosa quella cosa o e licita o no. poche e cosa di peccato o cosa che a ipedire magiore bene come chi iurasse de no itra re ircligioe Se no elicita no debe la psona seruar tal giurameto e nolo obseruado no epcto niete ma pecco gdo giuro quel che no era be e se fussi stata cosa di peccato mortale o speditiua de mas giore bene multo utile alaia come di itrare i reli zione iurado arebe peccato mortale come chi iu ra de far i modo notabile uedecta de chilanuria to Se e licito quel che pinecte giurado egli no a itetione dosseruare e piu giura p darli parole o p fugir qualche picolo pecca mortalmente e pu ro e tenuto a observare come chi giurasse di dar denari achi gli ha adare uno certo di e no ha ite tione de dargli Se ha itétione de dargli e no gli da gdo li pmesi gdo questo aduiene p non poter iniun modo e excusato Se po ma cu suo scotio e dissagio essedogli uenuto qualche nouo caso che no pesaua pur e touto de dargh ese en peca piu tosto motal che ueial se po ialcu mo saluo se cului achi ha pmisso lo liberasse edisili dilatione Se po dare o far quel che ha pmesso ma no uole farlo p meglio far li facti foi no bauendo delibe ratione pecca mortalmente Etiadio se bauesse p messo p sugire qualche picolo essendo menacia/ to dala morte puro che non sia cosa che abi ad i pedire la sua salute o magiore ben suo spirituale

E questo dico se facele seza dispesatioe sop il iu rameto sop del quale puo dispesare el ueschouo se e cossi dubiosa se elicito a seruare o no e utile o no no alcui casi e riseruato al papa cio e gdo emaifesto che e licito El terzo modo si e de iurar uanamete cio e ado e seza bisogno o casone ius ta posto che suri il uero e peccato uesale poche il iurameto dice Augustino se deue usare como la medicina cio e p necessita e non uanamete e chi questo facesse p dispsio o che iurasse palcu mo dissonesto como fano e ribaldi dicedo ple bude lle o p lo culo e simili pecca mortale Ite non che chi iduce altri aiurare credendo che iura la busia pecca mortale DE: HOMAGIO: SIVE: IN. FIDELITATE Ité nota che la fidilita laqual iura el uassallo alo signore sin ichiudano seie co se l'Ncolume tutu Honestu V tile Facile e possi bile cio e che no fara cosa che sia cotra la psona del suo signore & nesun chello cotrario tractasefara maifesto tutu cio e che no fara tractato afar li tore sue terre o maifestare sue secrete Honestü che no fara cosa che sia cotra labonesta de mogli ere o sua fameglia vtile che no fara cosa che sia a danagio dela sua roba In queste medesime cose e tenuto el signore al uassallo observarli come p giurare la psona iduce se medesimo affar alcuna cosa p reueretia o nome de dio o cosa sacra iuo/ cata cosi per iscogiurare intende inducere altri

te

12/

14

na

oa

00

dar

ite

ter

110

160

ca

(e

ne

be

Se aduche cului che scogiura la creatura rasone uele cio e ho o dona itede dobligare quella co/ me obligase gdo iura affar quel che demada sco giurado cio ep necessita se esso no glie subdito o etdio segli fossi subdito clo scoiurasse no glie tenuto ad uldire pecca mortale ma se itede de in ducerlo come p modi pghere p reueretia del no me diuino o altra cosa sacra iuocata no e mal se/ melmete chi scogiura e demoii p sape daloro al/ cuna cosa o p farli far alcuna opatioe i suo aiuto pecca mortale se cio no facesse p spuale i stito di spiritu sco come alcuni sati ma iscogiurare e de/ monii acioche noce nocheo spiritualmete o cor poralmete no e mal qdo se sa p usa doratioe e no de supstitioe VIOLENCIA La septima siola de auaritia si e uioleta cio ei robare altrui maise stamete di questo e dicto de sop postoche breue ma questo dico qua achi comada o coseglia o a iuta o laudado o biasemado iduce arobare o rez ceuer e latri & arobatori o loro rapine e p quel a ceptare pseuerano nel male o piglia o riceue uo, lotariamete o scietemete pte dela cosa robata o gdo essedo facta i suo nome la rapia larato po sa pedolo ciascuno de sopdicti pecca mortale & e tenuto asatissare gdo di tucto e gdo di pte dela rapia o dano facto cola dechiaratioe decio p bre uita che lasso Chi ancora uede sar larobaria e ta cedo plando la poria ipedire seza altro scandalo

ouer nola maifesta potedo o far seza so dapno o magnet picolo dode tal cosa seria reduta e se e u sticiale o rectore e no sa resistetia arobatori pote do seza gra picolo dela unta sua pecca mortale. Chi copra cose robate cioe sapendo o dubitado non bauendo de cio gra bisogno punuer come se sosse pane o uno e semele cose pecca mortale.

& e tenuto arestituir quelle cose coparate DE:GVLA FEL. SEXTO uitio capitale se chiama gula equesto e apetito dessordinato de mazare o de bere e secodo sco gregorio ques to uitio ba cinq specie o se comette i ciq modi e a cicp figlie La prima aduche specie o modo e di măzar năzi al tpo debito gdo se fa p necessita ci o e che e ifermo o aue acainare e noli achade di mazar o molto se affaticato e debe affaticar co/ mo chi lauora la nocte questo non epco gtuche maze p tpo o fuor de bora coe ma seza iusta ca/ sone solo papetito de gola mazar nazi lhora de, bita e pco e ado i di didigiuno comadato mazas se molto i năzi allbora del măzare p degiuno se/ za cason saria god uedesse che li facese nocume to loaspectar o stesse aposta daltri o simili ma so lamete pipacietia daspectare peso saria peccato altramete mazar innanzi o fuori delora debita e ueniale non ce agiunggendo alcunaltra malitia La figlia o uer spe dela gola emazar cibi e bere uini dilichati i se e pciosi pche na debesogno pi

to

no

ife

10

firita o debile e dilicata coplexioe naturale o ma la usaza passata laqual no po lassar reducedoss a cibi piu coi i se no e pco ma se usa cibi dilicati e cerca solo per dar dilecto ala gola e non che cio rechieda lo so stato come le corte de signori eli/ quali no se desdice usare solepni cibi i se o altro buono rispecto e pco mortal gdo i quel dilecto dela gola ponesse il so fine siche nose curassi con tra e diumi comadameti p cosegre quel cibo al/ traméte e uenial: Debe ciascun i gluc stato sia e cibi e umi e quali sonno molto nutritiui e escal/ datiui usar si tepatamete che no li riscaldi tropo e iduchi auitii de luxuria e chi aquesto fine usase tale cibi cio e p potercometer pecati carnali fuo ri di matrimoio pecaria mortalmete La terza spe cie o mo si e de mazare tropo e bere tropo dico prispecto de chi rechiede sua complexioe e beso, gno pochedoue a un sera assai uno pane apasto unaltro ne uora do o tre no sera tropo Quando aduche lagiona piu che quel chi gli par basteuel p dilecto del cibo che a i naze maza e beue quel to e ustio de gola e quo maza tato supchio che pesasse o credesse che gli facesse gra nocumeto ala psona e pur maza p dilecto e pecato mortale gdo etdio credesse o dubitasse sorte perche acio puato che tal mangiar o bere molto di super/ chio lauesse a iducere autrio de luxuria e pur uo le quello dilecto cum quello pericolo e peccato

mortal Quado anchora lapersona beue tato che se inebria auedutamete o quando dubitasse pha belmete chului non che bere nolo inebriasse & pur se mecte aquello pericolo deicorrere el uitio dela ebrieza perlo dilecto delo bere pecca mor/ talmete Quado etdio altri da bere tato alo pxi/ mo o si forte umo e mescolato cu sale o altra co sa per iebriarlo o per solacio o paltro che illo sa, cia pecca mortalmente: Altramete mazar e bere senza altra iunta e peccato ueniale La quarta specie o modo di gola si e de manzare e bere cu tropo ardore e delecto del cibo siche la psona li piace de manzare no tanto per necessita del cor po ma per dillecto del cibo & e peccato e molto spesso ce offedeno le persone e poco sede fanno cossetia e cosi i questo modo de gola soffede ne cibi grossi e uili come pori cipole fructi i salate e simili come ne cibi dilicati che lapersona laqua le e sana mage cu buono apetito e sapili buono questo e e ise naturale no e peccato che gli pigli tropo dilecto quel e peco e gdo fose tato deside, ro lapetito delagola circa alcuno cibo che p mã zare ests fosse aparechiato e disposto arompere lo degiuno dela chiesia o fare contra alcunaltro comandamento e pecato mortal altramete e ue niale LA gnta specie o modo si e di cercare e ci bi nosolamente preciosi ma acora multo giotta mete achosi cu diuersi sapori e speciarie e modi

0

on

a e

po

tuo

100

efo,

ndo

puel

ner

che

cto

012

nuoui piu delectare la ghola equesto e ancora speciale pecato e sela persona ponese quasi tucto suo studio e pensiero i questo ponendo el suo si ne i tale delecti e mortale altramente facendo al guno excesso cio e i se ueniale Le siole del pec/ cato dela gola sono cinq: La prima se chiama be bitudine cio e grosseza di sentimeto circa le co se itelligibile e questa e una debilita dela mente che bancla cosideratione dele cose spirituale les quale non puo intimamete & soctilmete cogno scer & aquesto induce molto il uitio dela gola p la fumosita de mangiare e bere dessordinato che offusca el ceruello fa questo e peccato ingto che la psona enegligete e ba ifastidio de cosiderar le cose spuale dato ali dilecti corporali e mortal q do per questo lasciala cosideratioe o cognosci/ meto dele cose necessarie ala salute o gdo p mas giar e bere distordinato se a igrossato lo itelleto be no po dar bono iudicio o cosiglio de cosa di inportantia come rechiede lossicio suo. Laseco da fiola dela gola se chiama septa cioe sconcia o icoueniete leutia no dalguno peccato pticulare pche questa e una circustatia laqual setroua ioni acto di pecato facto maliciosamete Ma una leta cia uaglia i comue cu icopositione dela ssone e questo peede pla relaxatione dello affecto e lepi deza fuscata la rasoe pmagiar distordinato e q do fosse tunta quella letitia uana chela mente in

tuto si partisse da dio deliberatamete seria pecato mortale TDE.MVLTILOQVIO

a

fi

al

10/

he

(0)

nte

: les

gno

Map

che

che

arle

alg

ma/

eto

a di

eco

10

are

oni

ett

A terza figliola se chiama multiloquio cioe multo fauelar siche etropo comunamete dapo ma giar o magiado si fa molto ciarlar e piu male cha bene e se dice parole otiose che no siano inse ano cimeto de persona e ueniale saluo se questo saces se in dispreciameto de dio o con tato dilecto che la mente intuto se partise da dio o con tanto dilec to li ponedo el suo fine pcioche albora quello par lare otioso seria mortale: Ma se dice parole in be, famento e scherni daltri como speso se sa neli con uiti p festa e solazo se intende p quel delezar altri fare iniuria e dispiacer notabile ad altri pecca mo talmente: Se non intende questo ma solamete da re dilecto ala brigata e no dimen crede che colui dechi se fa gabo selo chiama iniuria o scadolo for timente o altro li presente ne piglia grando scan, dolo pche e inse materia molto in conueniente e peccato mortale speciale e chiamase dirissone: Et' e molto maiore peccato quando questo se fa deli serui de dio o de chi uole fare bene: Et se quella di risione remoue altri dal ben fare necesario ala salu te e mortale etiadio se questo no intendeua, Se di ce nel molto parlare male daltri o fa cotesa & sci/ arra questo se apertene ad altri peccati dicti diso pra e cosi dico de buxie o speriurii o altro che di **CSCVRILITAS** cesse

A quarta figliola dela gola se chiama scurili/ ta cioe fare acti ribaldi e scostumati come sa re acti e modi puocatiui alasiuia o molta disoluti, one come sare ueto disoto e disopra studiosamen te p festa e cianze o altre simile cose e se sono talt acti e modi tanto tristi che habiano approuocare altri aluxuria o se itede questo in di soi acti e pec, cato mortale altramente seria ueniale & ancora poria essere mortale (DE.IMMVNDITIA A quinta figliola se chiama imunditia e que sto sie quado la psona magia o beue di soper chio p dilecto dela gola che poi reiecta fora dela bocha e quando el facesse questo studiosamete p bauere quel dilecto dela gola pensando dedouer mandare fora credo che sia mortale o ancora qua do che questo facesse cioe de getare tora de boca p potere ancora mangiare piu p delectare la gola Ma se uene fora no de sua itentoe e uensale o nul lo peccato: Quando el facesse p medicina cioe de mangiare p gitare fora non seria peccato: E anco ra imunditia corruptione da carne: E quando mã gia o beue disupchio o cose calide aquesta intenti one pprio p bauere corruptione de carne o uigli ado o dormedo e peccato mortale etiadio se que/ sto facesse no p dilecto de luxuria ma p'sanita del corpo pcioche spargere el seme humano uolunta riamete for de matrimonio debitamete obserua? to e peco mortal secodo san Thomaso contra ge

tiles & questo medesimo e fare alcuna cosa aque sto fine, Ma uenedo la corrupto e del corpo o dor mando o uigilando contra la sua uolunta delibe/ rata non e peccato etiadio se so masse de peccare con altri ma el peccato ce po essere nanti e poi In anti quando auuti catiui penseri carnali con alcu no dilecto p lequalle imaginatoe gli uene poi la coruptoe ouero immoditia o se hauesse tropo mã giato o beuto & in quel pensare o mangiare disor dinato e il peccato o grande o picolo secondo es so excesso dela rasone: Ma in esta immuditia poi che e contra la uoluta non e peccato da poi che e uenuta e peccato cioe quado la psona e delibera/ tamete conteeta secodo la rason p dilecto de luxu ria quello e mortale: Ma se gliene re resce e bane dispiacer secodo larason posto che la sensualità al cu piacere ne bauest? questo e uentile ouero se ne fussi contento p alezerimeto dela persona no ce da do percio opera acio no e pecato e specialme te mortal TDE.COREIS.ET.CANTIBUS Y La secoda figliola dela gola che se chiama ine A pta letitia dicta desopra se reduce o se po re/ ducere: El balir. Saltare: Cantar: & Sonar liqual li acti in sei modi possono esser uitiosi: El primo quando la intetione e catiua per rispecto de uani ta o de altro pegio. El secondo per rispecto de lus cro come qua lo questo si faceste i chiesia o cimi/ terio o loco religioso. El terzo per rispecto del te

li/fa

Iti,

nen

tali

care

peci

cora

FLA

das

lopet

i dela

nete p

douer

a qua

boca

1 201

onu

१०० देव

2000

lo ma

ntenti

nigli

que del

inta

112/

po cioe quado questo si facesse in tepo de peniten tia & assistive come de quaresima o altri di deuo ti come la pasca: El quarto p rispecte dela perso/ na cioe se chierico e molto pegio se e religioso o religiosa: El quinto p rispecto del modo quando neli bali canti se ce fano segni e acti catiui de lasi, uia o puocatiui aluxuria. El sexto per rispeto dela materia quando el canto e sono sopradichi cioe se fussene de cose brute e puopatiue a malo: În tuti asti modi ce peco quando mortale quando uenia le: Et albora e mortale in prima quando se sa que sto p puocare se o altri aluxuria o a in amerame/ to fora de matrimonio secodario quando se sa p cason de uanagloria o supbia tale e tanta che sia mortal El terzo quando ce piglia tanto piacer & ace tanto lo affecto che se etdio questo sosse co/ tra il diuino comandameto odela chiesia o altri e pigliasse ruma de pco mortal alaía sua anche il fa ria Quarto se sa co acti o modi o parole tal che so no ise occasioe sufficiete a puocar a luxuria le me te debili Quado se sano queste cose i chiesia coci ossacosa che sia gra irreueretia de dio e sacrilegio e credo che sia piu psto mortal che uenial alcuna uolta: Quando questo el fanno psone eclesiastice o religiose especialmete con seculari puanita de modo piu tosto pare mortal cha,ueniale Vxuria e il septimo & DE:LVXVRIA

ultimo untio capitale elqual se comete in qua

tro modi i tute quasi le sue maniere cioe. În pesar In parlar In tocar senza uenire alacto & i esso ac to de luxuria: În questo me couen scriuere bruto pche la materia i se e bruta laqualle se couene de chiarare p utile de chi nauesse debisogno e lo bo sin sa la materia bonessa: Quato alpesare nel pec, cato dela luxuria: Sapi che questo po estere in ci, que modi: El primo sie quado lapsona ce pesa per hauer dolore o p cofessarsene ouero p amaistrare altri de tal materia p carita come li doctori Cofes sori predicatori & simili e questo no e mal acne e acto uirtuoso i se: Ma pur se couene essere cauto sopra tali peseri pcioche tosto la carne se sueglia a tali ricordameti e pcio se uol pesare de cio quan/ do bisogna e no piu e con gran timore: Et se sice mescolasse alcuno piaceresolamete sensual seria li peccato ueniale: El secodo sie quando gli uene tal pelere tristo cotra suo uolere subito lo discacia & no e sta cassone albora e merito de tentatoe uana Ma se e casiõe de cio p ociosita de mete o puano risguardare no e senza peco uenial: El terzo sie q tal peler catiuo no le discacia subito ma ce piglia alcuna picola delectatoe e piacer secodo la sensua lita ma la rason quando sene auede gline recresce e no uol tal peler ma se sforza de caciarlo questo e ueniale. El quarto mo do sie quandola mete ba il pensere de luxuria e pigliano piacere e dilecto in quello pensare & e cotento de hauerlo oaero no

n

10

01

0 (

obi

ali

dela

oe se

tuu

leng

a que

fap

the lia

cer &

e c3/

ltn e

e il fa

belo

e me

coa

deg10

сцпа

Ace

ta de

IA

qua

se cura de cazarlo da se plo dilecto che cia posto che no delibera de far lacto del peccato e questo e mortal El quinto sie quado con rason deliberata col pensere desidera de far lacto del peccato di lu, xuria cioe acto carnal fora del matrimonio debitamete seruato & questo e mortal piu graue cha quello dinanti dicto & e de diuerse specie secodo la qualita del peccato che delibera de far pcioche se delibera de peccare soluto co soluta e fornicati one quello desiderio senza lopatoe de fora se delibera de peccar co maritata seria adulterio & cosi de laltri e semp de uno medesimo peccato o mortal o uenial e piu graue e digno de magiore pena comisso popatione cha solamete co la mete cete ris pibus. I LOQVI. DE.LVXVRIA

Anto al plar quado la psona dice alcua pola honesta o dishonesta che sia aquesto sine pi ducere altri al uitio dela luxuria pecca mortalmen te: Quando ancora dice parole brute e deshone ste i se i nouelezar matezare i canzone o soneti non curandose se altri p questo in corresse e peccato mortal posto che quello non intenda ma per dare ad altri sesta e solazo pur pecca mortalmete Quado ancora non lo dicesse con tal dispositio e pur p quella parola altri cade i ruina de peccato mortal essendo i se tal parlar molto idutiuo acio a le mete debile penso che seria mortal in altro modo seria ueniale non ci iungendo altra disormita

TACTVS.DE LVXVRIA

Văto al tocar senza lacto del peccato dico che se la psona toca se o altri o si lassa tocar o pte deshoneste o altre pte come uiso pecto mane p di lecto pecca mortalmete facendo questo con altri cha co sua legiptima copagnia cio e de matrimo/ nio: Similmete tra muglie e marito quando fano dimoraza in tali tocameti p dilecto de luxuria no intedende p quello de uenire alacto del matrimo nio ma finire loro dilecto i tal tocameto e pecco mortal e molto magior quado p quello segta la i munditia posto benche quello no intedesse de lal, tri acti tristi che no plo piu. Ma quando etiandio cio facesse fora de matrimonio p alcuna necesita corporale o acasu seza malicia no seria peccato i se alme mortal OPERARE LVXVRIAM Quato aloga delaluxuria piena trouo dece specie o maniere de luxuria tute pecco mortal

A prima sie sol ito co FORNICATIO soluta senza altra disorita cioe oco meretrice o cocubina o uedua o de altra codition se sia e chi amasse sornicatoe sempe e peco mortal etiamdio si bauesse promeso luno alaltro de no peccare co al

tra plona non estendogli mogliere

A secoda sie quado lhomo comete la luxuria con quella che uergine sor de matrimonio ma de suo cosentimeto se quella no e psona religiosa ne

ha do the

ati

deli

coli

101,

lena

cete

xola

en

CC/

per

iete

roe

110

02

RAPTO maritata ad altri A terza manera sie quado lhomo piglia la fe mena p forza contra la sua uolunta o di suoi parenti p fare peccato di luxuria o uerzene o non uerzene che sia ia non marita ad altri ne e perso, na religiosa e chiamase rapto & e punita dala leg TDE ADVLTERIO A quarta specie si e quado la luxuria se con mete co psona comonta ad altri in matrimonio e questo se chiama adulter, o E quando solamente una delle parte e i matrimonio e adulterio simple, ce dicto piu mortal grauissimo peccato Quado luna parte elaltra e in matrimonio e adulterio da po e molto piu grauissimo e punito ancora dale (I.INCESTO legi humane A quinta si e quando se comette il peccato con sua parente o affine: affini se chiamano quel li che sono parenti ala mogle o duna semina che ha cognosciuta cio e usato con lei carnalmete & naturalmente tucti deuentano affini aquello bo mo che ha quella moglie o che e usato con quella femena posto che non li sia moglie E da laltra par te tucti li parenti di quello bomo deuentano affi, ni ala sua moglie eaquella femena colaqual ba u/ sato carnalemente & in quello grado medesimo E como trali parenti per fine al quarto grado di parentato inclusiue non se po comettere il matri monio cosi tra laffini per fine al quarto grado daf

finita Commettere adoncha luxuria con parenti.
e grauissimo peccato mortale e chiamase incesto
& e condemnato al suogo secondo le legi tal pec
catore

A sexta si e quando se comette peccato con psona sacra o luna dele parte o luna e laltra o chi richo o religioso o prelato eclesiastico munacha e chiamase sacrilegio e costi comettedo peccato con copari o con comare patrini e sigliani e simili reputo sacrilegio e qualuncha ancora in loco sa cro comettese peccato di luxuria

A septima manera de luxuria sie quado pse medesimo la psona la imundicia o uero corruptio ne de carne studiosamete no co altri e questo se chiama mollicie & e grade peco mortale Et qua do questo sacesse con mentione e uoluta de pecca re co altri seria quo ala mete de quella specie seco do la coditione dela psona che desidera

A octava manera sie quado comette luxuria luno maschio con hiltro o semena con altra seme na como dice suncto Paulo scruado ali romani e questo se chiama Sodomia ploquale peccato mal decto manda idio el suogo e sulto da cielo sopra cinque cita Chiamase ancora contra natura

n,

ido

10

par

A nona manera sie quado comecte luxuria maschio o semena sora del loco natural donde se sanno li sioli e chiamase cotra natura piu graue e questo cola ppria moglie che con altra sesna dice augustino Et piu tosto deuera la semena lassarse occidere che cossintire atale male e non e excusata dal petò mortale quando postoche sosse contra la sua uolota e piacessegli p sugire scandalo o per paura debactiture questo pmette Quado ancora la donna o homo usando insieme p non ingraue dare sparge sparge el seme suora deloco debito e graussimo peccato mortale di questa specie o dunaltra tristissima e p questo uno mori de mala morte

A decima specie o uero manera sie quado la psona e tanto scelerata che lassando ogni humanita che ha in se comette la luxuria coli animali bruti. Queste dece specie so como doe mane con dece dete del dimonio co le quale mena multitudine inumerebile de christiani co esso in lo in serro Dale quali tucti peso che sono mortali el si gnore sinalemete li suoi electi delibera e guarda da issi secondo che dice dauid nel psalmo Dominus non derelinquet eum in manibus eius. Et nota che quando in alcuna de queste specie di luxuria inseme se trouano cio e in una continuatio ne doperatione epensiero carnal deliberato colo.

quale sa gionge la parola dessonesta pinducere altri ad peccato con tristi toccamenti uenendo a/ lacto cativo sono uno peccato mortale tanto piu graue quo ce sono piu circumstantie de peccato Ma se fossiro spartiti in sieme questi acti cio e in diuersi tempi îterponedo altri pesseri tra luno elal tro seriano diuersi peccati como uerbi gratia sela psona ha uan pensiero de luxuria con deliberatio ne de rascion pecca allora mortalmente Se de po quello pensiero entra in pensiero dela casa o mer catia o altro e da poi dice alcuna parolo dissones ta ad iducere altri aquello peccato che co delibe ratione baueua pensato sar unaltro peccato mor tale se da poi entra in altri pesieri o facende lassa/ do p allora questo de luxuria e unaltra uolta fa al cunacto di toccare dissonesto e unaltro peccato mortale & e piu graue e questa medesima regula piglia de tucti

NOTA. DEL: MATRIMONIO

Erche el matrimoio se comette i molti modi
de luxuria e daltri pecati qui dessi scriuerimo ma
delimpedementi che rompeno el matrimonio sa

cho lassaremo star qua pche e laga materia Et in
pria nota che cotrare el matrimoio saputamete i
caso uetato dala lege canoica o diuina onaturale
peca mortale no hauedo prima despesatione dal
papa questo dico gto a gilli casi che si po dispesar

la

ice

ata

tra

per

aue

bito

100

mala

10 13

ma

iane

Jun

010

elli

da

niv

Et

14/

110

cioe iducti plegge canonice Che cosa habia astar custui e quado se dissolua el matrimoso e quando no. q no dechiaro Secodo nota che chi cotrare cl matrimoio estendo i peccato mortale e sapendolo pecca mortalmete E questo penso sia quado se co traie p verba de presenti poche dalli doctori si da questa regula generale tracta dal decreto che chi piglia alcuno sacrameto sapendose esser i pecato mortale e no sende pente pecca mortalmete Tertio chi cotrare matrimonio occultamete non essendoce psona presente pecca mortalmete po che sa cotra el comadamento dela chiesia laquale ba uetati limatrimonii secreti e metreche: se tene la cosa occulta siche nose potesse puar in iudicio bumano tal matrimonio quantuche sia uero sta i continuo peccato mortale e no se deue assoluere se no se dispone amaniscstarlo Quarto chi sa le nozze cioe chi cosuma limatrimonii neli tempi che ha uetati la sancta chiesia pecca mortamete pche fa cotra al comandameto dela chiesia. INOTA:IN:CHE:TEMPI.NON:SE:PO, SONO: FAR: NOZZE. I tépi uetati de far le nozze sono dala prima domenecha delo aduento per fine ala Epiphania Item dala domineca dela septuagesima p fine alo Aaua de paspua dela resurectione iclusiue Ité dal primo di delarrogationi cio e di quelli tre di nati ala ascessione p sine ala festa dela trinita exclusiue

Et nota chela prima domenega delo aduento se chiama quella che e piu apsto ala festa de sco and drea apostolo o nanti o poi che sia Quinto doue sosse per statuto sinodale o pusanza generale de far bandire o i altro modo publicamete manises tare il matrimoso che se debia fare acioche se ueda se ce alcuno spedimeto cotradicedo il matrimonio senza seruare questa usaza o statuto e percato mortale saluo se sosse matrimoso de signori Sexto quado alcuna dele pterope le sposale cio e il matrimonio cotratto de suturo suor di caso co ceduto dale legge pecca mortalmete e chi a questo ci adopera

NOTA.COMO.SE.DEVE.VSARE.LO

Eptimo nota gto al modo del usare el matrimo i fe e fuori del debito loco naturale don de se fano li sioli e peccato mortal e graussimo nelluno e ne lalltro che questo permette Sese sa nel loco debito e naturale ma nel modo humano naturalmete usato como quado la donna sta piu sopra o uolta le spalli al marito e altri modi bestia le Et in cului da chi procede questo secondo Al berto e segno quasi de mortale concupisscencia e po esser pco mortal no facendo p piu dilecto ne laltro el qual e mal coteto de cio no e mortal in se ma seza pco no e pcio no gli debe cosintire giuque se scadalizi no essedoce alcuna casone legitia che

to

10

To fa

lo excusa o plisirmita o p altro e achi la donna e grauida o ifirma plaqualle cosa no po stare co lo marito secodo como comada el facrato matrino io Octavo cioe gto aldebito loco e mo observato nel matrimonio dala interoe resta da uedere dos ue dico secodo li doctori che p sei casone ouero i tetoe se po usare el matrimonio servato el debito modo La prima sie phauere siglioli e pcio su in stituto e cosi in se non e peccato. La secoda siep redere il debito ala copagnia sua richiesto de cio o expressamete o p al cuni acti e segni de cio de, mostratiui e questo non gli e peco anzi glie debi to: Et tato inquesto e obligato el marito ala dona quato la donna al marito quatucha fusseno atichi e sterili pcio chel matrimonio da po el pcco deli primi pareti so istituto acora i remedio. Et se luna dele pre richielta da laltra no glie uolesse cosenti re no hauedo cason legiptima che lo excusa o de i firmita o de notabile nocimeto suo o dela compa gnia o p che no glie seruata la sede impazandose co altri o paltra iusta cason quel tal che rechiede laltro che ba seruata la sede se co rason e psuasio ne non pero per fare remanere contento: Ma con suo scandolo e grauameto notabile nega el debis to pecca etiandio se lo faceste per zelo de castita e poria essere si grade lo scadolo e ituria dequello che gli seria peco mortal aquel che nega il debito La terza casone o intetione deusar el matrimonio

sie p schiuare el peccato pcioche atrouarse i loco de picolo dela sua castita e pschiuare la tetatione usa il matrimonio e questo ancora non e peccato in se ne mortal ni uenial pche come dicto el ma trimonio e iremedio dela icotinentia: La quarta si e p sanita corporal e questo e pcco secodo sa tho maso pcio chel sacrameto non e instituito p dare sanita al corpo: La quinta sie p dilecto e se la iten tione e limitata ifra litermini de matrimonio e ue niale cioe de non uoler ipazarse co altra femina La sexta sie quado usa elmatrimonio p dilecto re sendo co la itentoe fora deli termini del matrimo, nio e questo e in dui modi luno hauedo intetione de liberata albora de stare co altra psona carnal/ mete: Laltro sie quando ba la uoluta tanto disordi nata de hauer quello dilecto carnal che se ben no fuste i matrimonio ancora la materia in executõe quella sua uoluta & cotentaria el suo desiderio fa cendo peccato con altri e luno elaltro de quisti e peccato mortal & pcio con timore de dio conuen che sia tal stato di matrimonio. Quato al tpo e da notar che nel matrimonio posti se luna dele pte q luncha se sia o il marito o la mugliere che sia i ad/ ulterro publico e manifesto p quel tepo che pseue ra i tal adulterio laltro no deue redergli il debito quado ladomada altramete pecca mortalmete sel rede pcio chel fa cotra lordinatoe e comadameto delachiesia chea cosi odinato nel decreto equesto

36

lo

mo

ato

do

croi

bito

fuin

liep

010 9

o de,

dena

tuch

deli

luna

lenti

dei

rede

1260

con ebi/

ila ilo

110 110

quado sapese tale ordinatoe delachiesia o lhauesse saputa o la potesse aptamete sape. Similmete qua do chiedesse el debito se gia non lo facesse questo dusare el matrimonio p remediar ala incontinetia sua secodo alcuni doctori seria excusato esso che rechiede colui che sta in publico adulterio: Ma se lo adulterio e occulto e pur laltro el sa de certo e i liberta se uole usarlo o no o redere il debito o no secodo san Thomaso daquino e questo se esso no ha comesso adulterio pcioche se lha comsso luno e laltio no po negare il debito luno alaltro:Quan do ancora colui che ha comesso ladulterio etian/ dio manifesto lassa tal peco deue laltro bauergli copasione & cosentirli quando lo rechedesse po sto che non sia ter uto piu che si uoglia de far cio Ma no e licito i alcuno caso denegare il debito p acto de uedeta e dira Ma pacto de iusticia acio chel copagno lassa il peco o pobedire ala chesia o pusare sue rasone. Ité quando la donna ha el tro ouero infirmita cosucta no deue etiadio richesta dal marito usar el matrimonio saluo se dubitasse sorte dela inconnenia desso cioe che sacesse altro male & colui elqual richede in tal caso & salo pec ca grauemente & secodo alcuni mortalmete. Ma colui che rende & no coteto da se no pecca mor/ talmete: Et quilli che se concepeno stando la don na in tale stato nascono con uarii desfecti: Item quando la donna e grauida se per luso del matri,

monio e picolo dela creatura che ha i corpo e spe cialmete questo puo esser apiso al parto sene deb be al tucto guardare quado no ce pericolo non e tenuta astinerese de cio e non debe se il marito la rechideste negarli il debito Ite se dapo del parto uole seruare lusa za comua cioe di star: xxxx.di i năzi che entri i chiesia puo cu bona colciena e se, ce uole îtrare i năzi ancora po e î năzi che etri in chiesta poi che e ben sana se usa il matrimoio no e i se peccato al meno mortale ne ueniale se e re/ chie la dal conpagno le neli di desolleni digiuni e teste e dato p amonifior de conseglio dala chie, sia ale psone che se astegano dalacto del matrimo mo chi lo serua fa be ele sue oratione posserio es ser piu deuote chi no lo serua ma domada il debi to al copagno i tal di no fa peco mortale nolo fa/ cendo i dispgio dela festa o dela chiesia ina quelo che rende il debito pche e richesto no pecca etdio uenialmete e farebe male negando il debito tal di quando co le bone parole no potesse sar remaner cotento il conpagno che cio dimanda Tucti li peccati de luxuria son cotra el septimo comanda, meto el qual dice No mechaberis pla qual parola e uetata ogni spe di luxuria come dicono i docto ri Chi ptuggere dela gola no pigliasse li cibi alui necessarii o quanto ala qualita o gto ala quantita farebe uno peccato el qual se chiama insensibilita Et cosi la donna o lbomo el qualle se troua in ma

trimonio se non per bauere dilecto de acto carna le fa mal cotra la sua copagnia in quello che ado/ manda se no e cotra rasone e uitio de insensibilita quado mortal e quando ueniale secodo loexcesso che sa elmale che ne segta. La luxuria secodo sco Gregorio ha octo figliole cioe: Cecita de mente Precipitatoe: Incossideratoe: Incossantia: Amore di se medesimo. Odio de dio. Amor dela uita psen te. Horrore o disperatioe delaltra uita. Et per dis chiaratoe alcuna adintédere i che modo le pdicte figliole pcedano dala luxuria e da sapere che per che la sensualita maxiamete intede & e occupata nele delectatioe carnale ptal uitio piu cha paltri peccati da questo pcede che la parte desopra de lanima cioe la rasone e la uoluta se trouano maxi, mamete disordinate nelacti loro. La rasone circa loperare nel debito modo usa quatro acti li qualli man la tuti per terra la luxuria

DE: CAECIT ATE: MENTIS

L primo acto dela rason sie de pigliare alcuo fine bono per lo qualle se moue adoperare per cio che ogne cosa sadopera per alcuno sine questo bo no sine sie ultimamente misere dosnidio plamore e gloria del qualle se deue sare ogne cosa ma que sto acto dela rason e impedimeto e tolto pla luxu ria laqual souertisse el core e lintellecto che no ha bia dinanti alamete iniser dominidio nele sue ope re questo sie laprima sigliola che se chiama

Cechita de mete laqualle cechita non importa pri uatione de lume naturale delo intellecto el qualle mai non se pde in tuto: Ne ancora importa priua, tibe de lume de gratia solamete pche questo e comuno ad ogni pcco mortale: Ma iporta una offu scatbe de intellecto che non intede o pesa de missere domidio e de laltri beni spirituali p la inmine tia 81 occupatione circa le cose del mundo

DE.STVLTILOQVIO
A questa cechita pcede unaltro uitio dicto
da sco ysidoro stultiloquio elquelle cosiste nel pla
re dicendo parole demostrative che li dilecti cor
porali ppona atute laltre cose como se susse el ma
giore bene DE.PRECIPITATIONE

L secodo acto dela rason e de cossigliarse tra se delecto exinado como doueua fare e p trouare be el debito de cio ripesa dele cose pasate riceca le co se che pono aduenire e le cose che corene al prese te: Et pesa dele setetie de saus cerca tal materia e cosi la psona dalalteza dela rason pcededo p sino alinsimo dela corporale opato e passi mezi sis per certi gradi adopa uirtuosamete Ma la luxuria rope assi gradi piu cha altro uitio e plasuria de lapa sinde dela cocupiscetia trabuca la persona & indu celo adoperare subito ouero senza consiglio alcu no o examinato e dela raso i e cosi e posta la seco da figliola laqualle se chiama Precipitato: Dono da figliola laqualle se chiama Precipitato: Dono

de el sauio dice che lamore libidinoso non ba in se consiglio ne modo ne se po regere per consiglio Et nota che questa precipitatioe & cosi le altre si gliole auegna dio che comunamente procedano piu da questo uitio cha da altri ancora da altri po sono peedere e cosi se trouano ne laltri peccatori

DE.INCONSIDERATIONE

L terzo acto dela rasone sie desudicare cioe determinare tra le diuerse use che occorreno cir/ca loperare qualle uoglia pigliare & ache modo adoperare: Et tale sudicio gecta aterra la luxuria e cosi se pone la terza sigliola che se chiama incossi deratione: Da questa sconsideratione peede uno uitio dicto da sancto ysidoro scursitta elqualle se chiama uulgarmente gagliosaria e da questo pee de che la persona dice parole lezere escossumade e scandolose.

L quarto acto dela rason sie poi che ha deter minato che debia fare de comandare alle al tre parte sferiore e membri corporali che metano inexecutione quello che per larasone e determina to: Ma la luxuria spacia per lo impeto suo che la persona non saza quello che ha determinato lara son de fare e così pone la quarta sigliola che se chi ama inconstantia cioe non stare sermo in quello che ha determinato per larasone ma mutarse ad al tro p lo impeto dela passione donde dice el sauio parlando duno che diceua de uolere lasare lamica

p la rasone dictaua che una picola lacrimuza de quella femina gli mutarebe lo pponimeto: Simil mete e puertita dala cocupiscetia praua e questa uoluta ba dui acti El primo sie el desiderio del si ne el qual e ordinato no da altro seno da misere do minidio quato alultimo finiquesto acto puer, tisse l'iluxuria desiderado disordinatamete li de lecti carnali li ponedo il suo sin quasi como susse " uno sumo be La quita figlia che se chiama lamo re de seme desimo cior cuato ale cose delecteuel dela carne. E po che tal ba il core marzo pieno de bruti desidern e labota couen che daga del uno che ha molto i boca pole desboneste de luxuria elqual uitio chiama ysidro tupilogo La sexta sio la dela luxuria sie o ho de dio elqual pcede dala quuinta dicta imediate ipo chel luxumoso ptato pone o porta odio i uerso idio in quato che meta le delectatione carnal e uitiose nela sua lege pla qual cosa no po adipire li soi catini de siderii co, mo uorebe & palcuo rimoso di coscietia o p che altri no gli cosente ala sua petitoe o paltro rispe Ao :El secodo acto de la uoluta e de desiderar le cole che sono or dinate ad alcuno sin e se tal desi si derio rasoneuele lo sin e bono no po esser lopa tione seno uirtuo a poche queste sone quelle p le qualle se uene alultimo fine el qual e el glorioso i lo uta eternale ma la luxuria puerte questo de siderio p sua cocupisentia desiderado questa uita

temporale per potere ben gaudere & hauere li de lecti carnali a suo modo e cosi pono la septima fi gliola che se chiama amore dela uita presente do de inde pcede parole & acti solazeuoli p ben de/ lectarse nel modo 1 La octana & ultima figliola dela luxuria se chiama desperatione ouero horro re de laltra la qualle procede dala septima dicla desopra In poche lo luxurioso essendo tropo da to adilecti carnali e quasi tuto imerso no se cura de peruenire adılecti spirituali & eternali ma gli ba in fastidio e in horrore de qua uoledo fare el suo nido & questa uita eligedo p suo paradiso e percio li sa piu dura la morte che li altri peccas tori: vnde dice el sauso nelo eclesiastico o morte quanto e amara la tua memoria a chi ha pace in questo modo intende lapace corporal e carnal cioe cotentare li apetiti soi carnali. Tuti quisti octi ustii sono peccati quando mortal quado ue niali ma male ageuole acognoserli senon i quato sono coiucte co altre diformita Nela prima fi ola dela luxuria cioe cecita se troua el desecto de la ignoratia dela qualle per che e materia utile e molto necesaria assapere uno poco ne plaro:Sa/ pi aducha che sono doe mainere de ignoratia Lu na se chiama ignoratia de rasone Laltra se chia/ ma ignoratia de facto ignoratia de rason sie non sapere le cose le qualle se contenene nele lege di ume o naturale o positiua e tal ignorantia quato

aquelle cose che e tenuto de sapere non lo excusa dal peccato Et in prima e tenuto ciascuno de sage li comadamenti de dio gliarticoli dela fede e aco rali comandameti uniuerfali dela sca chiesia liqua li observare e obligato ogni christiano deli quali e facta métione desopra nel uitio dela subedictia e tenuto e obligato ciascun de saple se e chile inse/ gna Ancora ciascuno e tenuto de sapere quello elquale no sapedo debitamete no puo exercitare lofficio suo como lo chirico de sape dir lofficio lo officio lo sacerdoto deue sape quale sia la debita forma e materia de sacrameti El confessor che co mo debia assoluere eligare El medico sufficiente mete la scietia dela medicina e chi uuol esser ad uocato e altri simeli ouer giudece nela scietia dele leggi Se aduche in alcune dell pdicte cose la pso, na e ignorante de ignorantia crassa cio epcedete dala negligetia poche non ha ia debita solicitudi ne a impare quel che debe tal ignoraotia no excu la la psone del percato o ditecto che comette per essa in tucto ma in parte perche non esi graue quello peccato quanto sel facesse scientemente ma pure e tanto graue che gli basta adampnatio/ ne eterna specialmente se e de cose necessarie alla salute: Al quale pposito dice San Paulo ignorans ignorabitur cio e lo ignorante sera dadio re pua to Vnde chi comette sornicatione luxuria con le male semene o altra postoche non creda che non

sia peccaro non e pero scusato dal peccato mor/ tale & ultra a questo quando era o in tempo de i. parase cio comette peccato de obmissione ouero negligentia ma se lapsona non sa lecose che debe perignorantia affectata cioe che uuol non sapere ouero sugge de sapere per poter piu liberalmente peccare como e rimorfo dela consientia tal igno rantia niente scusa anzi agraua il peccato e essa e molto graue Ignorantia defacto e mettese debita diligentia altramente no scusa pongo diuersi exe pli indiuerse materie Contrabe uno matrimonio cu tal persona ma peroche non sa anzi crede quel la non apertinere niete & sopra cio se fa laconsue ta inuestigatione & niente sente o troua desparen, tado Talignorantia de facto laqual scusa custui in tucto dal peccato poiche non intendeua con/ trabere matrimonio con parenti mentreche sta in questa ignorantia ma quando se troua el parenta do debe quella lassare o dal papa farse dispensare Ma se contrabe con quella persona senza far al cuna inquisicione sopra de cio non saria intucto excusato per che non cia posto la debita diligen/ tia e se ancora ce bauesse sacto ongni inuestiga/ tione sopra cro e puro la sua uolontade era deter, minato de uolerse contrabere con quella o paren tado o non parentado chence fosse non e excusa, to dal peccato mortale postoche allora non se tro uasse parentado e dapo se trouasse el parentato

vno altro uede alcune bestie esser stato nel cam po suo ouero nela uigna lecta una pietra p cacizarle uenegli dato ad uno che passa p quello loco non sapendo ne auedose che quello passa faglie grande nocimeto in costui e ignoratia de sacto E se nel getare de la petra baue debita diligentia che non potesse nocere a persona e excusato qua to al peccato dinanto da dio ma se non ce hebe la debita diligentia non e excusato

CTENTARE DEVM.

A la terza figliola de luxuria cioe inconside ratione procede uno uitio dicto temptatio/ ne de dio e questo e quando la persona o con pa, role o co facti cerca de pigliar alcuna experietia dela potentia o sapientia o bonta & clementia de miser dominidio & alcuno sa questo tiudiosame te & expresamente intendendo de pigliare ta le experientia como feceno li iudei piu fiate uer/ so del figholo de dio benedeto quando adoman, dono selo censo se doueua dare a Cesaro ali qua li respose perche me tentate o ypocriti e quando adomadono el signore da celo a puare el miraco lo fco del demoiaco liberato che fusse fcoi uirtu de dio e no de belzebuth doue dice lo euagelista che questo faceuano tentadolo & molu altri loci alcuno altro no ba questa intetione de pigliar ex perimeto de dio no dimeno adomanda ouer fa al cuna cosa a niente altro utile seno aprouar la po/

tentia o sapientia o bonta de dio como uerbi gra tia: Chi fusse infirmo e non se aiuta p consiglio de medici e dele medicine potedolo far aspectan do che dio lo sanase questo e uno tentar dio qua, to ala sua potetia similmete chi no se uolesse affa ticare apoter uiuere ma aspectasse che dio gli mã dasse el cibo da celo custui tetaria la bota diuina Similmete chi bauesse ad insignar altri o predi/ car e mai non uolesse ne legere ne audire da altii ma aspectasse che dio lo amaistrasse seria tentare dio saluo se sopra cio in alcuna dele cose predic/ te bauesse speciale instincto ouer reuelatione da dio como se lege de sancta agata laqualle no uol se medicine corporale bauedone bisogno ma mi racolosamete so da miser dominidio sanata: Et tal uitio ouer peccato de tentare dio e peco mor tal mescolato con molta supbia: Et cio dice ben la scriptura: Non temptabis dnum deu tuum: In tende ben quel che e dicto disopra cioe che qua, do la persona con le medicine o con li altri reme dis se potesse asutare e non se asutase seria tentar dio: Ma non aiutarse ala in infirmita o ad altri bi sogni se co icati breui & altre supstitoe o di fare alcuna altra cosa de peccato non lo deue fare e non se chiama questo tentare dio a non se aiutare con remedio de peccato: ma seria fare contra la lege de dio usando tali remedii SCANDALO

A questa inconsideratione medesima e da al tro figlio che se chiama amore dese stesso u, no uitio ide nasce el qual se chiama scadalo quato ala materia che scandalo e uno parlare o operare meno che bono el qual da altri casone de de cade mento spirituale cio e in peccato. E quando la p sona dice o fa alcuna cosa aquesto sine per indu/ cere altrui a peccato allora el scandalo euno pec cato speciale distinto daglialtri ese intende indu/ cercaltri per suo parlare ha peccato mortale e in esso peccato mortale enamdio se non seguitasse laffecto cio e che cului non cadesse in quello pec cato Se intende inducere a peccato ucuiale Ma sela persona non ba questa intentione in suo parla re o operare uitioso e non dimeno altri ne piglia inde casone de peccato pure e peccato ouero or/ cumstantia che agraua il peccato de cului & in pi colo difecto de peccato ueniale poterebbe peccar mortalmente cio e se questo tale credesse o sapes se de suo acto de peccato ueniale altripigliarne grande scandalo e mortale e lui nonse curasse de suo scandalo ma uolesse pure fare asuo modo sare be allora mortale

## TDE:SCANDALO

T nota che perche altri se scandalize non de be alcuno lassare de sare quelle bonc opera tione le qualle sono necesarie ala salute come de seruare li comandamenti de dio. Ma le altre ope/ ratione le qualle non sono necesarie ala salute co/ me de dare la elimosina fore de caso de extrema necessita e orare o simili per tore lo scandolo dal/ tri se debeno occultare ouero indusiare infina ta/ to che a questo che se scandoleza p qualche igno rantia o fragilita li sia mostrato como no se debia scandolezare e se pur per malitia de tale cose altri ne uole pigliare scandolo non se deue per quello la sare tal ben fare. Similmente al predicatore docto re e altra persona pertore uia uno scandolo non deue mai dire una busia ma deue alcuna siata tace re la uerita laqualle non e necesaria de dire: Simil mente el rectore o officiale non deue mai per tore uia scandolo dare iniqua sententia contra altri & condemnare chi non ha facto el male ma po bene in alcuno caso temperare lo rigore dela iustitia a non punire el peccatore como ha meritato

## TVOTVM

Irca li uoti nota che uoto secondo san Thomaso e una pinessa facta adio dele cose bone ale quale essa persona non e altramente obligata unde se alcuno sacesse uoto de non biastemare o de non periurare o simile cose non e squesto prome

prio uoto: Impero che senza questo uoto ce era obligato atale cose prima non dimeno da poi pi lo uoto fato ce acora piu obligato Ite nota che pla psona fermamente facia pponimento de far alcuna cosa non se chiama pero uoto intende ligarese ad non fare el contrario e sapi che tale p missione non e bisogno che facia solo c'le paro le ma cosi ancora colo core e col core solamente se puo fare Acioche sapi quado el uoto se de ob seruare e quando se possa dispesare o comutare Nota tal distincti e de uoti El uoto o e di cosa non licita o e di cosa inse licita Se e de cosanon licita cio e de qualche cosa male di peccato o de qualche cosa inpeditiua de magiore bene Como chi sacesse uoto de non intrare in religione o in/ chiesia non deue seruare tal uoto ma perse mede simo sen za altra dispensatione romperlo e non pecca rompendolo ma pecca faczandolo ele piu fiate mortale ma se sa uoto de digiunare seglie uiene facto alcuno furto o fornicatione che in/ tende non e tenuto de observare e chi sa el uoto uoto stulto como de nonse lauare o pectenare el capo elsabato dico quelto che nonlo deuerebe observare

Se il uoto e de cosa licita o eglie condicionale o eglie absoluto se e conditionale non aduenendo la conditione socto laquale basacto non e oblizgato adspirlo quando una ela conditione quado

fosseno piu bauendo luna ancora seria tenuto ad ipirlo saluo se non bauea nela itentione quan do se il uoto de obligarse uedendo tucte le condi tione e non altramete E breuemente secodo che intende de obligarse costi c obligato Se e absolu to el uoto o eglie sollépne debelo observare & in cio non puo dispensare il papa e dicesse sollempne uoto o receuere dalcuno ordine gto ala continen ua che debe seruare laclessa latina o facedo pstes sione in alcuna religione approbata gto alle cose essentiali dela religione approbata Se e semplece cioe non sollépne uoto absoluto o e dicosa licita ela persona lo puo bene observare gto inse o non Se non lo puo observare o se losserva cum nota/ bele derrimento como chi haucsse facto uoto de edificare una chiesia essendo richo poi diueta po uero o enamdio che bauesse facto de degiunare e poi cade in infirmita siche innesun modo puo di giunare e nelluno e nellaltro caso e tenuto ne ha belogno de despensatione chi facesse doi uoti co tram o impeditiui lono de laltro deue servare lo pru principale e laltro far secondo la uolonta del suo spiore El secondo modo si e quando non po in tucto sar quell ouoto ma i pte como chi bauel se sacto de degiunare doe di dela septama et esso uede molto ben che no puo digiunare seno uno obifacto uoto degiunar pane e aq un die esso e sens i pane et aq po digiunair ha i altro mo coe

e simili & in tal caso e tenuto desar per quello che puo e del resto bauere ricorso al suo superio, re che o lo dispensa circa il uoto o lo comuta dechiara quel che facia El terzo modo si e quando dubita se puo observare el uoto sacto o no o/ se meglio quello fare o altro Et intal caso no de be p pria auctorita compir lo uoto ma bauer ri corso achi lo puo dispensare o comutare il uoto e fare secodo il iudicio suo e che nel uoto ppetuo della continentia solo il papa puo despensar e no altro iferiore secodo san tomaso & alberto e bos/ tense Et nel uoto dela religione e i tre modi de pe grinagio cio e terra sancta sco iacobo e roma so/ lo il papa dispensa ne laltri uoti puo despesar il ues couo o chi da lui ha lauctorita cu iferiori secodo i doctori allegati & inocentio Gioffredo e Raimo, do e nota che quado el plato determia e dechiara che no se debia adiplire il uoto seza giogere al tro quel se chiama despesare nel uoto gdo ce gio, ge alcuna cosa affar i scabio del uoto quel se dice comutare e meno e comutare che despésare ma luno elaltro se puo fare ma no che se despesa il p/ lato incaso doue no sia manifesta rasone dela dis pensatione secodo sancto Tomaso sel puo ben sa re quanto e in se la cosa licita de che ha facto uo/ to o il uoto e rato e fermo o non Se e rato e fer mo il debbe obseruare altramente non lo obserua do peccarebbe mortalmente o per ogni fiata che

in el

12

de

20

51

di

12 100

10

00 10 10

trapassa eluoto fa uno peccato mortal e no dime remane obligato ala observatoe del uoto como chi facesse uoto de dezunar uno di dela septima p tuto lanno quati ne lassa che no dezuna tati pe cati mortali fa e alli di che lassa e tenuto aremete rili deue ancora lapsona piu tosto che po como/ damete adipire el noto se no cia posto tepo altra/ mete peca indusiando p negligetia Sel uoto no e rato e fermo i se como aduene a certe psone le qual no possono far uoto o elle bane la obserua, tia senza cosetimete de alcunaltri soi supiori In tal caso deueno far la uoluta de glli supiori circa tali uoti: În prima el uescouo non po far uoto do de segtasse el lassar del suo uescouato tuto o pte de tpo notabile o dode segtasse gran dar o al suo uescouato senza dispesatoe del papa. El chierico beneficiato non po far uoto de peregrinazo sen/ za licietia del suo uescouo o dela chiesia dode la chiesia sua ne bauesse gran dano: El uoto del re/ ligioso no e rato & obligatorio piu che se uoglia el plato secodo san Thomaso e secodo Ricardo de lordioe di minori sopra del quarto no po fare el uoto e facedolo no e obligato ad observarlo etiadio senza altra dispesatoe de plato. Deli uoti che fece auate che etrase lareligioe quato aliuoti tpali come de pegrinazo e assolto p lo uoto des sa religio quato alaltri po far secodo li noluta del suo plato secodo san thomaso ite loschiauo o

la scibaua facedo noto de pegrinagio o ad alro donde possa segre piudicio al suo signore de sup trabere sua fatica o seruitio non e tenuto obser/ uarlo piu che se uoglia suo signore Ite la donna che ha marito se sa uoto o de pegrinagio o dasti. nentia oan nanzi el matrimoio cotracto o da poi lie no e tenuta a observarlo se vol il so marito o p lituore quella licentia e debe ladona obedire eno pecca lei facendo il uo uoto ma pecca loma rito poi che lauea data licentia ariuocarla Se fa uoto de oratione o altre semele cose dode no essedo p/ iudicio al marito o scadalo secodo vhugus debel observare Se fa voto de fare la elimosina bavedo alcuni beni suoi pprii de quegli lo debe observare Ma se no altro se no la dota non lo debe obseruar piu che se uuol suo marito se sa noto de cotinetia no sollepne che piglia marito debelo obseruar al/ tramete pecca mortale e se tal ha cosumato il ma trimoio cu alcuno ba pecato mortal ma pur ilma trimonio e racto e no po demandar il debito leza pco mortal ma pur e debito reder almanto e ique sto no pecca e quel acora dicono idoctori del ho mo el qual bauendo uoto non sollepne pigliasse mogliere Nel uoto adunche de continentia sono de pare conditione mogliere e marito e sesi fanno uoto insieme de observare castita ropendolo pec ca mortale e pur lo debeno repigliar e se luno lo rope o uol rope laltro de star fermo in observarlo

Se solamente uno diloro il fa il uoto de continen tia quello e tenuto a observarelo gto e dala ban/ da sua Ma pur debe ubedire al conpangno asua richesta poterebe non dimeno tal esser sopra cio dispensato quado fosse picolo dela sua conscietia In tucte laltre cose puo il marito far uoto senza cosintimento dela donna e debelo observare ma uoto de logo peregrinagio no debe fare o obser/ uare senza beneplacito dela sua moglere e special mete quado hauesse adubitare dela sua cotenen, tia saluo se no fosse uoto de comatere cotra li infi dels el qual acora no deue far secodo alberto ma gno se a adubitare dela moglie ma sela facto de/ ue obseruare se no e despensato dal papa ela dona se uuol lopo sequire Eli sigli ele siglie mentre che so nela potesta del padre no possino fare uoto o di longo peregrinagio o de altro donde sequisse preiudicio al padre de suo seruicio senza la uolon ta desso Ma dela religione e cassita posseno sare uoto e so tenuti a observarlo passato el maschio quatro anni ela femena dudici inmediate E nazi a tal eta no eratto in fermou oto che facilino dela religione ma puo esser anullato padre e tuctori se fussino pupilli e similmente cauato dala religio ne ma non dapo dela dica eta

DEO: GRATIAS. AMEN



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Pal. E.6.2.26



## SERMONE: CHE: FECE. VN: FRA: IOR DANO: IN: PISA DEL: CORPO: DE: CHE: TO. VNO: GIOVEDI. SANCTO

ROBAT auté se ipsum homo & sic de rane illo edat & de calice bibat Nela pi stola de san paulo che se deue lezere ques ta matina se tracta del sacramento del corpo de Christo el quale fo in tale di como ogie cioe lo 10 un di sancto prima facto da christo e questo di soleua esser gra pasca ali giudei e ocideuase lagnello p cotal sacrificio e po christo sece ogie nela cena sua lo sacrameto delaltaro e de del pas ne e uino consacrato ali discipoli suoi el qual pane fo el corpo suo el umo elqual fo el sangue suo Et i questo di ordino li apostoli e seccli pres ti e ordino li sacramenti dela chiesia Esi sece uno sermone marauegliosissimo dela trinitate e de laltre cosc chelle se cotengano Vnde la chie sia questo di sa una grande sesta imperoche piu fece dioi quello di che non haueua facto manti putilità delbumana generatione E ogy fece ca tare la messa & ordinola christo e po no si canta ogy i niuna chiesia se no una messa or nela paro, lapposta Vol mostrare san paulo del beato sa crameto delaltare e amaistrane como nui lo de/ biamo pigliare ben e uero che i questo di cio e el giouidi sancto no e costricto alcuno homo secu lare de receuerlo se no p necissita ma solamete El di dela pasqua ma tuchi frati e monaci usano de comunicarse el giouidi sancto como fece christ to coli apostoli vnde nela parola pposta se mos trano tre cole Primo actus Secodo fructus I er cio preceptum Inprima quando dice probet au, tem se ipsum bomo mostra lacto La secoda qua do dice Et sic de pane illo edat mostra el fructo La terza quando dice & de calice bibat mostra el comandamento vnde uuol dir qui san Paulo quel che lhomo unole far innanti che receua el corpo de christo E pone il fructo como se com/ manda In questa pasqua proxima che uene Or olditi dice qui san paulo Probet autem se ipum homo Auenga che inaltri cibi interuengna que sto che quando lbomo uuole manzar che prima fa assagio de quel cibo e puòi segli par bono sen ne maza Ma in questo cibo san paulo dice el co trano che no deui far assagio de cotal cibo Ma deui far assagio de te eprobare timedesimo per memoria e cotrictione e p conffessione como q desoto ua maistra lapostolo E po quado lhomo uuole receuere lo corpo de christo deue prima puare & assagnara se medesimo E se pare ati bo no quelo che detimedesimo hauera puato allora prendi locorpo de christo E questa cotal puatio ne se deue far auanti che lo receua Altramete pi gharebe tre pessime cose la prima quello che lo

manza si e idegno del corpo esangue de christo La secoda si e chesegli aparechia gra iudicio La terza cosa si e chesegli aparechia gran aduersita in questo modo unde molti ne uegano i picolo e in istrmita e ueneno tepeste e scandoli quando lomo ela dona che nose pua auati chel pnda pia dolo seoccide xpo sichile omicidial vnde quello che receue lo corpo de xpo e no se pente si ce ue neno pessimo Ancora nauera grandessema pena in iferno sel no torna apenitentia vnde ueramen te questi so pegiori chali giudei Elaprouatione de te medelimo se fa in tre modi e tre cose so ne cessarie aprouare te medesimo In prima si e bi sogno che tu proui te medesimo p memoria Se/ codo te prous p contrictione Terzo te pui p co fessione Or qui utdeti se uoliti pigliare lo corpo de christo che deuiti far La prima dice san paulo che te diui puare p memoria infra ti medesimo pesar de toi peccati e redurteli acore acioche tu il sapi si dire al cofessore tuo che tu remaghi nec to e puro vnde se tu uieni subitamete acofessar/ te e faytende demadare e notende recordasti na, nti dico che no deui receuer lo corpo de christo poche note si puato in prima p memoria E altre uolte acio dico che prima deui pesare deli pecca ti toi e reduretili amemoria e poi cofessarte Or se tu dicissi io nome porria recordare de tucti di cote che tu li pesi prima bene e recordati di queli

v

12

ilo

el

m/

Ot

um

que

1113

fen

100

Ma

109

mo

m2

bo

013

che tu poi e quelli cofessa de laltri ti penti e basse ta e questa e drita puatione ma quado tu pensan do te retornassiro amemoria alcuno peccato eno lo cofessassi aptamente puergogna dico che al lora no deui pigliare lo corpo de christo La seco da cosa sie chel se deue puare p cotrictione aue/ dere li peccati soi ela loro so zura e cola mete ue/ dere che ai facto e in che loco e che male ne seg/ tato e informarla coseietia tua impoche san pau lo non rechiede altro se no chet u medesimo tep ui e rechiedi la consientia tua siche tusi ben chia ro e inte medesimo e habi cotrictione de peccati tuoi Altramete inniun modo deui receuer elcor po de christo vnde se altri se sente bauer odio o mala uolota e non perdona nelaio suo e nonse pe te dela uendecla cha facta o uero uorebe far nol deue pigliare ma astenersende al tucto poche e male pesso selo piglia La terza cosa necessaria e cheseprous per confessione eda pos che lhomo saue renduta amemoria li peccati soi e haue ha/ uuto contrictione no poterebe pero receuere lo corpo de christo se prima nonse confessasse con puro core al confessador suo e in quisto modo te deui prougre. Comadamento dala eclesia che cadauno homo prima se debe cofessare e poi re/ ceuer lo corpo de christo E in questo modo ca dauno se de puare in prima e gustare dela codi. tione dela'sua psona esete seti be puato allora se deui receuer quel cibo no e bisogno de puar co, mo laltri perochel e cibo excelletissimo doue no puo esser ueneno ne alcuno male pche se debia i prima assaiari ma in te chel deui receuere poria esser el ueneno vnde piando el corpo de christo e hauerdo el ueneno del peccado ite sie cometere omicidio in christo e po te deui prima puare p lo sopradicto modo Or qual so quelle cose che te impediscano areceuer lo corpo de christo So quatro La prima elo peccado mortale La secoda e la scomonicatione magior o uer minore La ter za el cibo La quarta il uomito vnde innesun mo do lo deur receuere essendo i tal stado e se te sa/ pissi bauer fauellado cu alcuno scominicado no, lo porelli receuere se prima non tende confesase E pero bona usanza anno li confessadori che ala prima nonte assoluano da ogni scomonica/ tione menore E questo habiate amente che auen ga chela menor scomonicatione no sia peco mor tale se impedisce E au nga che il mazare el beie no sia peccato mortale se ipedisce e dicono idoc. tori chese una guza malitiosamente te passasse il gusto nolo porristi in quel di receuere p excelle tia del cor, o de xpo pochel de andire denazia/ tuch altri cibi E auenga chel uomito no sia pec/ cato mortale ipedisce poche se tu lo receuessi in quel Ardo Aarri Magicolo de render il corpo de xpo Ese tu me demadassi se altre cose so che te is

U

DUZ

ati

ior

00

çe

noi

330

SELT

omo

e ba

Telo

con

1 che

11 10

0 C2

odi.

pediscano arcceuere lo corpo de xpo dico che no de necessita si be de honesta tu nolo deui piare se no te fussi astenudo i corruptioe de sonio siplece Ese tu me demadassi se quella coruptioe de sonio te ipedise arceuere locorpo de xpo se e zorno che tu sei tenuto de receuerlo soto pena de pco mor/ tale si como el didela pascua dela resurectio e po chel pco mortale ipedisce e no altri e nesuna cor/ ruptioe de sonnio siplece no e pco mortal ma laca so sua po esser pco mortal e alcun auera tropo ma zato e beuto o hauera hauuto mali pesieri E aco, ra da poi el facto ne pora usire peto se quel sonnio te piace poi e allora pechi mortalmete Esetu ma demadi deui piare poi che ai facto la nocte cotale sonnio p tropo mazar e habiado hauto mal pesse, ri auati el sonno e dapoi respodote se e de queldi iloqual si tenudo p comodamento dela eclesia si como nelapasqua dela resurectione dicote cheno deui lassare allora de piarelo cofessandoti con co trictione e quel sonnio i tal di note ipedisce i alcu na cosa Ma se no fosse di nel quale tu ne fossi te/ nudo dico che allora deui lassare p reueretia non che tu no possi ma meglio fai allora de no receue relo p reuerctia e anco paltra casone poche qua do lomo uenea areceuere lo corpo de chisto de/ ui bauere la mente chiara E de quesso nauimo le xepio nel testameto uechio deli profeti che quela nocle che usauano co loro mogileri no posseua/

no nel di sequente bauer spirito de posetia adar ne ad intentendere che nesuna corruptione non piace ad 10 e quella corruptione occupa la mente e no e costi chiara E pomeio fai a nol piare quel di ma paltro nonte impedisce como 10 dixi: Or tu portissi dire tu mai facto tropo grande timo/ reno uoglio receuere lo corpo de xpo g diremo adoncha dele altre psone pagliare da poi che du/ bita che no sia degno essendosi puado como dic to de sopra Trouasi de questa questione diuersi exepli Dixe christo a centurione chel uoleua in/ trare in casa sua equel risposi signore 10 no so de gno che tu intri soto el tecto mio e sancto pietro similmente dixe no so degno &.c.vnde pare che dubita costi deserne degno che nonl debia rece/ uere E in zacheo principe se troua tucto el cotra rio el qual fo inun gran scherano che un di el era sallito su uno arboro p ueder xpo peroche lira pi cenin E xpo lo chiamo e dixe zacheo desende p, sto dalalboro che uoio manzare tego in casa tua E ello dixe ben lo uoglio fare e aparichioli e xpo mangno in casa sua ora e questione in tra li santi qual di costoro facesse meio e qual deuimo seg/ tare piu tosto tra zacheo pietro e centurione in receuere lo corpo de christo Or questa e lasolo/ tione Se quel che uole receuere lo corpo de xpo e metere soto lo tecto suo e certo che non sia de gno pche ha alcuno peccato mortale Allora ine

10

13

le

د الله الله الله

u

12/

01

118

112

suno modo lo de receuere peroche sarebe omici, diale in xpo ma se quello chel uol receuer dubita enon li parea esser degno esiase prouato como e dicto e auenga che dubiti no habia altri peccati e dubiti che non sia ben prouato alora questo ta le lo deue receuere e polo ben receuere como fe, ce zacheo chel receue per amore e no ste de rece uerlo per timore: Vnde dali sanctie più comme dato zacheo che loreceue per amore cha petro e centurione che lo receuerno per timore loqua le bebero a xpo no sende reputando degni E per che nonl receuessero se nebero gran merito Za, cheo perlo grande amor che lhebe a xpo lo uol/ se receuere vnde in zacheo so amore e in pietro timore Ma ben e meio lamore chalo timore Ep cio piu merito zacheo inquello acto cha pietro e piu e comandare e piu e da comandare quelli che per amore receueno lo corpo de christo che quelli che p timore lo lassano se tu me demanda ssi qual deui inprima de queste cose fare quans do tu si in peccato mortale o piare lo corpo de christo o no piarelo per questa cotal pasqua che se tu lo receus fai omicidio i christo se nonlo re/ ceui pecchi mortalmente vnde pare che qua sia dubio chene diremo doncha dico che non ce du bio peroche i sancti dicono che i facti diuini no po essere intricamento nedubio siche tu poi ben receuere lo corpo de christo setu te penti e confedi de peccati tuoi como azo dicto desopra E/ pero io non respondereue e questa questione che a receuerlo in quello caso non e ben ne a lasarlo altre si : vnde de niuno de quisti dareue consiglio Ma setu me domandase qual e mazore peccato o receuete lo corpo de xpo in peccato mortal o no lo receuere:dico che le mazore peccato a receuer lo cha non receuerlo: In peroche a receuerlo in peccato mortal se comete peccato de omicidio in Christo Ma non lo receuere in tal stado e mino, re peccato mortal: unde altre uolte uazo dito chi non se confessa e comunica almaco una uolta lan no sie excomunicato e si fa peccati mortali senza li altri chel comete ogni di: luno sie pche ello non se confessa: laltro sie chel non receue lo corpo de Christo unde per lamore de dio confessatiue e ap parechiateue quanto ne possibile acio chel di de la sancta paseba possate dignamente receuere lo corpo de Christo Or hauiti alduto de lacto co/ mo cadauno se deue aparechiare e prouar Or seg ta el fructo Del fructo dice sancto paulo che da poi che lhomo se e piouato deue receuere lo fru cto cio e manzare el pane del corpo de christo Viditi che sancto paulo chiama lo corpo de chri sto pane par chel ne mecta in grande errore Or non mette poche locorpo de xpo se po dire pane Ttre modi Primo modo similitudidine Secondo modo significatione Tertio modo essectu Dico

primamente chel corpo de xpo se po appellare pane p similitudine peroche lostia consacrata ha ue similitudine de pane & baue inse specie de pa/ ne perochela pare pane a ueder como auanti che la fosse consacrata Secondariamente dico chel corpo de christo se po apellare pane p significa/ tione pochel baue colore de pane el gusto de pas ne e odore de pane amanzare cossi como auanti chel fosse consacrato ancora haue tacto de pane che cossi se po tocar como pane ancora haue lau dito de pane poche ropendolo haue sono de pan esi como au inti chel fosse consacrato: Terzame te dico chel corpo de christo se po chiamare pa, ne per esfecto perochel satia como pane vinde ta te hostie poterebe altri manzare che sende sacia, reue no che lo corpo de christo se couerta intua carne ne i tuo sangue ma sempre sta intiero Ma li accidenti che sono ne lostia se conuertano in tua carne ne intuo sangue liquali accideti sonno quelli che tu te uidi e gusti cioe lo color del pa, ne el gusto lodore el tacto e laudito sie da sapere che inquesto cibo del corpo de xpo se inganna tucti isentementi se non laudito E apreposto de queso ue diro alcune raxon & exepli Recita pe tro damiano che plo cibo nui simo dala dolzeza de paradiso caciadi plo cibo etdio ali gaudii de paradiso semo parati vn cibo mazo eua ploqual leterno iciuio anui ba mutato i fame vn cibo za

dato maria che anui el celeste, couiuio za apare/ chiado vero e che quel cibo de eua fo distimile a questo cibo pche quel fo caxon de morte seco do che dice el genesis al:i1:cap.Qualiicha maza ra de quel pumo di uui morire ma questo cibo ueramete e caxon de usta secodo el dicto de zua/ ne al.vi:cap.dicado i psona de xpo chi maza mi uiue pmi E sie da notare che in quel cibo nesun sentimeto fo iganato se no laudito no fo ingan/ nato el uiso pebel uide el legno che era bello alo uedere Ne so ingannato el gusto pehe agustare el era suaue Ne lodorato pche alodorar lo delec taua Nel tocare pochel sporse la mano e piglio el cibo del pomo ma solo audito so ingannato poche el serpente dixe manza securamete che no morerai vnde dice Bernardo oche mala pola fo quella no morire e quasi como aque corrente co remo ala morte che non retornano ma in quello sacratissimo cibo tucto el contrario se troua per ogne sentimeto excecto laudito e inganato Ede questo ne passata la figura Nel genesis al. xiix: cap: vnde dice che isaac fo ingannato secondo cadauno sentimento particular excecto nelaudi to secondo el nedere che illo era ciecho e non dis cerneua iacob da esau secondo lodorato quando dixe eco lodore del mio fiolo Secondo el gusto quado li aiali domestichi mazo i loco deli salua gi Secodo el tato que li pili delagnelo credea che

furssio i pili desau ma secodo laudito be iudico dicado la noce sie de iacob ma le mane so desau Cosi lhomo se inganna chi de leucaristia iudica cioe del corpo dechristo secondo el uixo perche el parespecie de pane e non de carne secondo lo dorato chela odore de pane Secondo el gusto chela sapore de pane ede carne: Secondo el tac/ to perochel se po tocare e rompere e spartire la specie del pane non el corpo de christo Ma seco do laudito lhomo fedele non se inganna anzi iu dica bene mediante la fede laquale procede da laudito maxime quando aude la summa ueritate cioe christo dicendo biuati e mazati questo e lo corpo mio vnde de questo ben ne parla sancto thomavo daquino dicando lo te adoro deuota/ mente ueritate secreta ascosta laquale soto quel te figure ueramente stai ascosa ate signor tucto el core nostro se sotomette Imperoche contem/ plandoti tucto uene manco El uiso lodore el gu sto el tacto in te falisce Malaudito sulo secura/ mente se crede E credo quello che ba dicto el fioto de dio no e nesuna uerita piu uera che quel la che ba dicto lofiolo de dio incarnato In lacro xe staua ascosa solo la desta Main questo sacra/ mento sta escosa la bumanita in sieme cola diui, nita Tucte do ueramente le credo e confesso do mandando per gratia & ancora per misericordia quello che domando el larone pendando nela

croxe dicando segnore recordate demi No uoia ndo tocare le piage como tomaso ma credete ser mamente e confesserote per mio dio dimme ado cha doue sono questi accidenti liquali remagano nela substantia del pane non nel pane peroche ia so convertiti nel corpo de christo Non nel cor/ po de christo peroche non baue quelli accidenti che sonno nelostianon sonno del corpo de chri sto benche non par cosi doue sonno doncha ln/ nesuno loco sono e questa e mirabilestema cosa che nel corpo de christo sonno accidenti senza nesuna substantia nela quale elli stiano e pur ce sonno vnde unditilo exemplo Or non poterebe dio fare chele siche auerebe li accidenti del pan nel gusto e in tucte le cose e non sarebbe pero pane ma ficho Certo costi e del corpo de chris/ to peroche quelli acidenti non sono nel pane ne in del corpo de xpo Altre rason ceso ma una ue ne diro laquale deuiti tenere amente e non ue pa ra alcuna maraueglia cioe che dio e onipotente e in quello niuno homo de qualuncha conitione si sia se scorda peroche iudei tartari turchi e sara cini dicono questo che dio e onipotente Se cossi e adoncha cioche se po dire dio po fare e zochel uole Adoncha tropo bene po fare che quelli aci/ denti non siano in alcuna cosa Or in torno aque Na materia se soglino far quatro question elqua le breuemente e chiaramente tocharemo La pri/

ma sie delexcelletia del corpo de christo La secu da sie dela differetia La terza e del modo La que ta dela pmanentia cioe dir che e nelostia edoue e questione lequale breuemente tocaremo La pri e quando e quanto dura ede queste cose diremo La prima suoleno alcuni domandare che nelostia sel ce pur lo corpo de christo cioe la carne tanto o la carne cola desta Emolti mati dicono che ce pur la carne sola ma dicono male eberetici sono vnde che ne lostia e christo colo corpo e colani, ma e cola deita e tucta la trinita sie dentro per essentia vnde e christo tucto in cadauna hostia e in cadauna parte de lhostia e quello medesimo christo Si che quello pane non e pane ma e cor po de christo E quello umo non e umo ma e sua gue de christo vnde tucta la substantia del uino e conuertita insangue Ela substantia del pane e conuertita in carne Siche li accidenti del umo no sono nel sangue nelaccidenti del pane non so nela carne peroche nel uno nel pane non e qui percio che gia e conuertito nel corpo de christo lo corpo de christo haue altro colore e altramen te e inse non haue sangue quella accidentia La se conda cosa de qui seta questione sie dela diffe, rentia del corpo de christo cio e adire se christo e tucto cola trinita ne lostia e nel sangue loqual e nel calice oe uramente lo corpo persi senza lo sangue ouero lo sangue senza lo corpo: Altri

credano chel sia ciascadauno persi ma male crede no Nela croce quando era morto ben fo cossi per chel sangue si so spartido dal corpo Ma poi che christo fo resursitato hebe el sangue colo corpo i teramete Vnde nel copo de xpo chese leua nelal/ taro e xpo uiuo e uero Epo e denecissita doue el sangue sia el corpo e doue el corpo sia lo sangue Ma i doi modi se leua poche altramete nose pore be ben mostrare Vnde inqua areto lostia se mel, colaua colo sangue e leuauasi cossi isiemi ma po se ordino p lo meglio che cossi se mostrasse co/ mo adesso E setu dicisi como se chiama luno cor po elaltro fague pche nose chiama lun elaltro cor po Respodoti gto ala sustatia cosi se deueria chia mar luno como laltro ma pli acciden diuersi sea/ demada p diuerso modo Impo e dicto corpo igo, che li si parano laccidenti liquali ano significatioe de alcuno corpo noche li accideti siano nel corpo como te dixi ma demostrasi li accidenti i quello modo chete par cessi e ipcio se chiama corpo El sangue che de umo e couertito in sangue sine re/ masiro li accidenti del umo loquale aue colore de sangue epero se chiaama quello sangue Manon dimeno e christo intucto in carne e in sangue ne lostia e nel calesc La terza cosa de che se sa ques/ tione sie del modo como e ne lostia So alcum che si marauegliano xpo fo cosi grade como po stare nelhostia che cossi picola or ueramete questi co,

tali se so ben stolti poche xpo noe nelostia como lhomo nela sedia lhomo che nela sedia couenche tato sia grade la sedia gto e lho che sede Ese xpo fosse cossi ne lostia como lomo nela sedia allora tede porristi maraueiare Ma christo en Ibostia p secreto poche tucta la trinita e nelostiano che tu lo polli uedere ma uedi laccidenti liquali non so nel corpo dechristo ne in alcun loco E questo taduiene p tuo difecto ma li sancti e anzeli delo cielo ben uedeno tucta la trinita nelostia vnde a nui e nascosta la trinita p secreto e p potentia de dio E posse chiama sacramento quasi cha uene p secreto e in delostia no e loco co regole de loco le regule de loco che sono che tanto de bia essere lo loco quanto cla cosa che e nel loco e po chris, to non e nelostia per regula de loco Vnde se los tia fosse picolessema la piu chese potesse fare ce sarebe christo tucto quanto Ese fose grandesse/ ma la magiore chese potesse fare no sarebe pero christo magiore peroche non e in quantita de lo mo ma per secreto e questo e de summa potetia de dio sichela carne e el sangue e losse ela deita e lanima de christo e tucta la trinita e ne lostia co/ mo 10 dissi vnde ce facti questione gdo lostia se diui de intre parte se in cadauna pte e tuto dico chesi pche no e como lomo nela sedia ma senza regula de loco come dito or uidi lexeplo nel sol Dicono iphilosophi chel sole e assai magior che

la terra senza comperatione e tu con lochio poy uedere tucto el sole sichelo sole tucto po essere nela luce de lochio tuo Se questo e e uedelo mol to piu fortentente po esser christo nelhostia e ue derese nelostia dalangeli e dali santi del celo vn de le nedostia substantial mente siche quella bos tia e quel pane se conuerte in corpo de christo e no epane ma remanli laccidetta del pane E none del corpo de christo quella accidentia Ede ques to oramai non ue marauegliati La quarta si e de la permanentia del corpo de christo cio quanto dura Certo il corpo de christo cola carne e cola destade sempre dura vnde natura marauegliosa ha questo cibo che mai nonse corrompe dentro delbomo ma sempre sta intero e non se conuerte in carne ne in singue de cului chel receue ma cu, lui chel receue degnamente se conuerte nel cor po de christo gratia de uertu vnde per questo si tolle le rore deli heretici che dicono che sel cor/ po de christo fosse un monte grandissimo se sa/ rebe consumato a tato ester manzato viditi chel corpo de christo nonse consuma che cadaun lo po receuer e inssun modo nose couerte Or 10 di Re che delostie sacrate altri ne poteria tate ma/ zare chelo saciarebeno adoca me coue dirchese couerta i carne delho chilo receue q dirimo: Or diconelo questo e uerissimo chel corpo de chris, to se conuerte i alcun chel receua ma rimane ise

Ma laccidetia del pan che remane quella se couc rte i carne delbo como altri cibi Ma no el corpo de xpo nel qual la substatia del pan e couertida p la poteti i de dio:ma poterebe si domadare qua to sta el corpo de christo nel corpo tuo poi che lay receuuto dicono li sci che tanto li sta quo la ci detia del pan dura nel somaco e lacidetia del uino ude quado quelle accidetie sone cossumate albora el corpo de xpo no e piu in sacrametalme te ma si be spiritualmete usuado uirtuosamete. E questo e de sua potetia de dio ude cibo maraujo so e questo poche no te corope ne couerte i altro ma letifica laia e defedela dale tetatoe deli nimici soi sa e molti beificii: Fasse acora questioe: Ecco tu receue elcorpo de xpo manzarlo e mordelo se tene xpo alcuna pena! Par che si:pche se tu me mordesse me doleria: Or io ue dico che niuna pe na sete pche xpo e nel sacrameto de lhostia ipassi bile e niuna pena po sustenire pehe da po lapassi one dela croce xpo bebe corpo ipassibile lo qual no po sustenir alcuna pena E po nulla pena li po far chi lo manza ude securamete lo po magiar se za darli alcuna pena lo pite rope lhostia i su lalta re e i ciascuna pte romă toto seza farli mal.e que sto se dice nel pfacio: Vt du uisibiliter deum co gnoscimus p buc iuisibliu amore rapiamur:aci/ oche mentre che usibilmente cognosciamo dio Per lui in amore de le inuisibile cose siamo capti

Anche se sole fare questione selo leproso puo re ceuere lo corpo de christo o uero altre psone pos te in simile infirmita Respondoui sela infirmita di quella persona fosse ppetuale e quello se fosse prouato como edicto de sopra albora lo puo be receuer como laltre personi ma se la infirmita fosse atempo e no perpetuale ablora se deue astinere de receuerlo i fine atanto che e guarito No intendite deli altri infermi che quelli se possano ben confessare ora haueti boni amaistramenti del corpo de christo como uni lo deuen receuer in questa pasqua e sitene tenuti Dela terza cosa cioe'del comandamento non uoglio piu dire po che nazo dicto assai desopra ma dico sopra quel lo che quado lhomo se corrompe in isomnio de corruptione simplice in di de festa solemne che no e po tenuto de lassare lasacta comuione se no quado fosse suegliato da listiminio e cosetiseli cu alcuna uoluta carnale che li piacesse allora no lo deue receuere p riueretia fin atato che no si cofe sa cu cotrictione pobe cosentado alisomnio cu uoluta carnale tu couerti la coruptioe de lisonio simplice i pco mortal ma quello chese uol comu nicare è siale puato como e dicto desop Special mête se icorresse al prete idi suor dele feste prici pale dico che preueretia del excelletia del corpo de christo de lassare la messa e nola dica in quel/ lo di pensando sele p sua miseria ede questo gua Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

la noy dire e nola noy lassare che non se timide pero lassarla ma lo meglio fai puro a non dirla p reuerentia del corpo de christo quanto ala mia opinione se non fosse per necessita del populo nola diraue per reucrentia ecepto se non fosse ca pellano de alcuna parochia e questo se p iterebe ben fare perlo meglio cioe perla utilità del popu lo precedenti de coruptione simplice e in quello di che non celebrano lofficii solempni cioe nele pasque e per laltre grade seste como e nadale ela sensione Or cumo idio per sua misericordia e pie tine concede gratia che lo possiamo receuere debitamente ede far quel che sia sua laude e salu te delanime nostre edeli proximi Amen Quando se leua lbostin su lattare laseleua per me moria de christo quando so leuato in croce in monte caluario E po quado tu uedi lostia sacra, ta fa conto che tu uide leuare christo in croce e di questa oratione Ese leua in croce el salua? tore figliolo de dio nro signore bostia consacra ta o carne uius o rosa fiorita del uentre dela uer zene marin in le uostre braze auui dolcissimo si gnor 10 me recommando como un gran pecca/ tore quando uera lora dela morte mia recogli in pace christo lanima mia quella del padre mio & dela madre mia e de morti e uiui de casamia e de egruanima che uiua Amen EXPLI TI:SERMO:CORPORIS:CHRISTI.



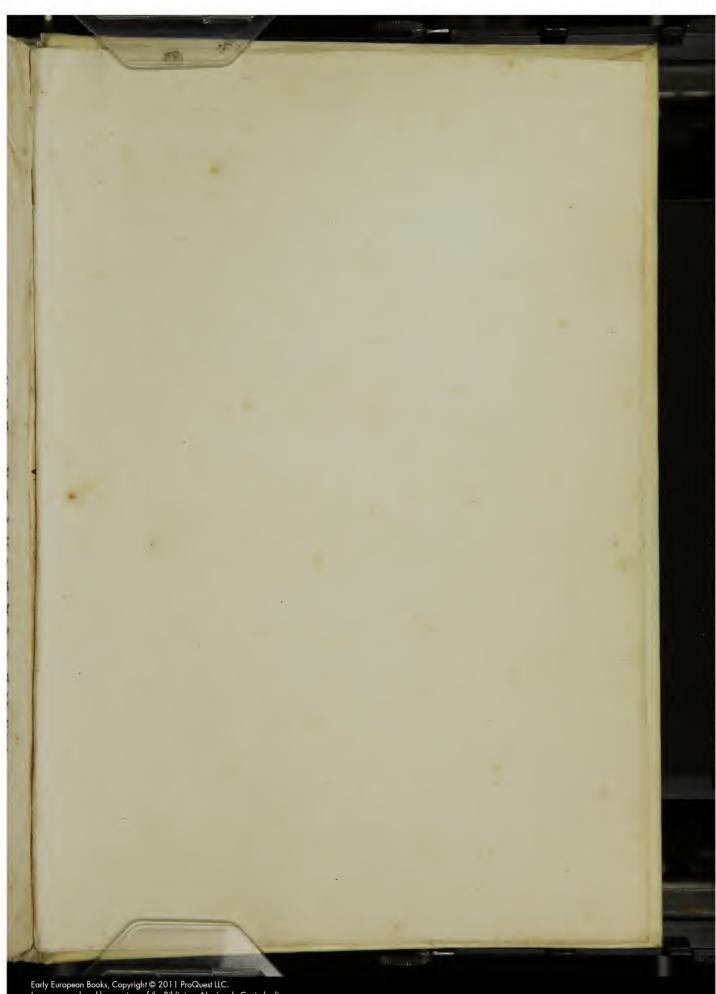

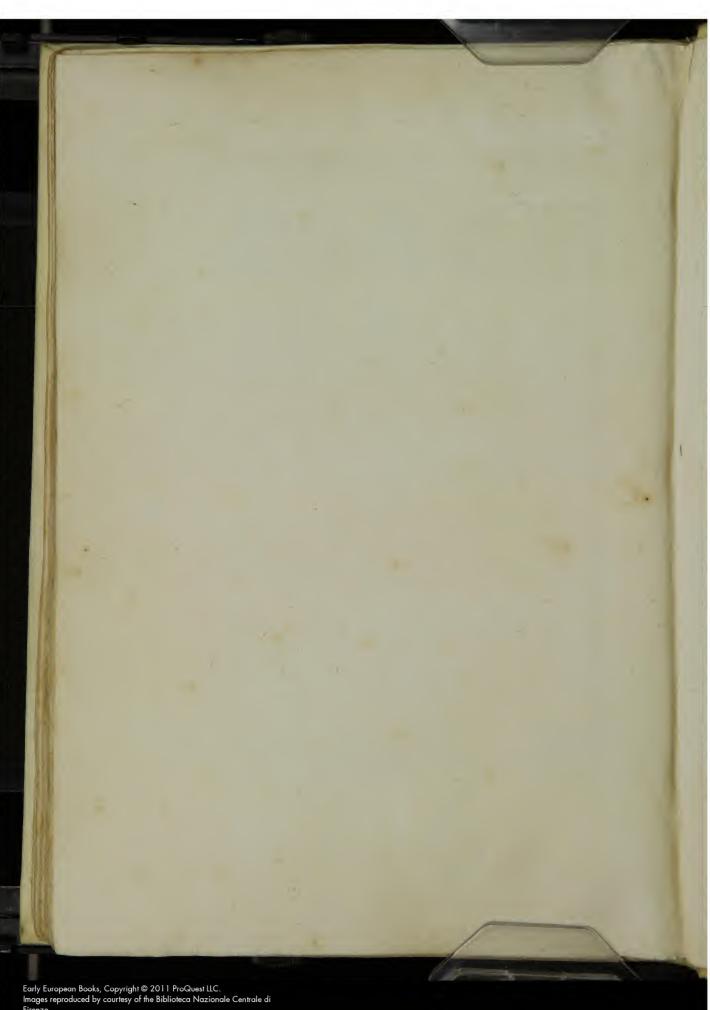

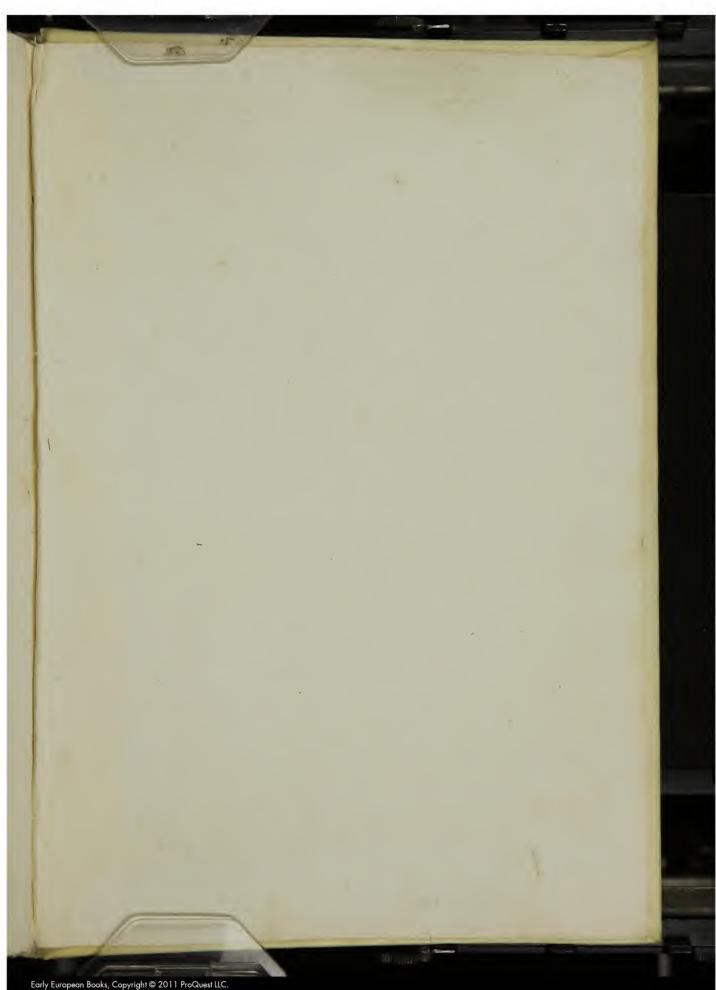